

131. 9.2/8



Description of the Control of the Co

# OPERE TEATRALI

DEL SIG. AVVOCATO

# VENEZIANO:

CON RAMI ALLUSIVI.

\*\*\*\*

TONO OTTAVO.

DELLE COMMEDIE IN PROSA:

LA BUONA MADRE. LA RUONA FAMIGLIA. IL BURBERO BENEFICO.

LA BURLA RETROCESSA NEL CONTRACCAMBIO. COmmedia inedita.





# COMMEDIE

DEL SIG

# CARLO GOLDONI.

TOMO OTTAVO.





# VENEZIA,

DALLE STAMPE DI ANTONIO ZATTA E FIGLI.

CON APPROVAZIONE, E PRIVILEGIO.

M. DCC. LXXXIX.



# LA BUONA MADRE COMMEDIA VENEZIANA.

Rappresentata per la prima volta in Venezia nel Carnovale dell'anno moccani:

# PERSONAGGI.

BARBARA vedova, e buona madre.

NICOLETTO figlicolo di BARBARA,

GIACOMINA figlinola di BARBARA.

LODOVICA .

DANIELA figlia di LODOVICA.

MARGARITA serva di BARBARA.

AGNESE amica di BARBARA .

ROCCO merciajo.

LUNARDO compare di BARBARA.

Un giovine del merciajo, che non parla.

La Scena si rappresenta in Venezia, parte in casa di Barbara, e parte in casa di Lodovica.



# ATTO PRIMO.

SCENA PRIMA.

Camera in casa della fignora Barbara.

Barbara stirando delle camiscie, ed altre cose bianche sottili, e Giacomina che lavora, poi Margarita.

Ber. MArgarita. (chiamando. Mar. Siora. (di dentro. Bar. Vardè, se quel'altro fero xè caldo, portemelo. Mar. Siora si, debotto. (a) (di dentro. Bar.

(a) Or ora .

Α.

Rar. De diana! (a) co sto fredo i feri se giazza subito.

Gia. Mi gh'ho le man ingansie, (b) che me scampa l'
ago dai dei.

Bar. Scaldevele, cara fia.

Gia. Come vorla, che fazza?

Bar. No gh' avè scaldapiè?

Gia. Signa st, ma se me scaldo le man, no laoro, e per sta sera vorave senir (c) la capetta a sti maneghetti. Bar. Si, sì, sia mia, deghe drio (d). Se sarè presto,

se fare pulito, sior Rocco ve dara da laorar, e vadeguere dei bezzetti, e ve li mettere intorno.

Gia. Gh' ho tanta voggia de una traversa ( e ) d'indiana, de quele bele.

Bar. Laorè (f) che la gh'averè

Gia. Se sior Rocco me la volesse dar in credenza, sconterave col mio laorier.

Bar. Cara fia, fto tior la roba dai marzerl (g) in credena, no torna conto. I dà la pezo roba, che i gh ha in botrega, e i vol quel, che i vol, e co s'ha scomena una volta, nu se se despetola (h) più, se xè sempre al de sotto, se gh'ha sempreda dar; e no i xè mai contenti dei laorieri (i), che se ghe fa. No, no, fia mia, xè meggio far, come che digo mi. Se suna i bezzi (k), se va in marzeria (l), se varda, se cerne (m), se dise el

( a) Come fe direffe : per bacco .

(b) Intrizzite dal freddo. (c) L'orlo fatto a fessone.

( !) Lavorate.

(3) Merciaj. (h) Non si arriva mai a sharazzarsi.

(i) Dei laveri .

(k) Si raccolgono, e si mettono a parte i denari.

(1) In merceria, che è la strada in Venezia, ove si trovan più mercanti. (m) Si sceglie. fato soo, se tira (a) più che se pol, se ghe dà i so bezzi, se paga, e bondì fioria. Margarita, me porteu sto sero? (chiamando:

Gia. La lassa, che andero mi, che me disghiazzero un

Bar. Si, cara fia, diseghe, che la se destriga. (b)

Gia. Da quela via (c) me torò un pocheto de fogo.
(s'alza, prende lo scaldapiedi, e partes

## C E N A IL

# Nicoletto , & Barbara .

Nic. Diora madre, me dala una camisa netta?

Bar. Oh caro, no ve l'ogio dada domenega ?

Nic. La varda, la xè sporca, che la fa flòmego. (d) Bar. E vu co vegnl a casa, caverela, e non andè a free gar (e) i travolini coi maneghetti. La biancheria coi fià berzi, e ghè più dì, che luganega (f), e ogniarda una fituda (g), e co la tela scomenza andar, la va, fio mio, co fa la lesca impirzada. Stago tutto el zorno co l'ago in man a tegnirve susò quele quattro firazze de camise fine, che deboto no ghe n'è più filo, e ve le doverefi salvar per la festa, e no andar coi sbrindoli (h) tutto el zorno, specialmente col tabarro de pano; quei pochi de ma

(a) Si contratta. (b) Che fi Spicei.

(c) Nel medesimo tempo.

pocheto le man:

(d) Che fa nausea, che non è portabile.

(e) A levar la polvere.

(f) Vi sono più giorni che salciccia, proverbio, che significa, convien risparmiare.

(g) Altro proverbio: ogni lavata, una firacciata.

( h ) Coi ciondoli, e inten45 dei manichetti.

# 10 LABUONA MADRE

neghetti i se strapazza, e se inscartozza, e in tun' ora che i portè, no i xè più da veder.

Nic. Cara ela, la me daga una camisa netta. ( a Barba-

( ra pregandola.

Bar. Via, aspettè, che fenissa de destirar, ve daro sti manegotti. (a)

Nic. Mi no voi manegotti, mi no voi camisette. (b)

Bar. Disela dasseno, patron?

Nic. Mi no voi portar camisette, e no voi, che nissun me diga; sor meza camisa. (c)

Bar. Chi vede? Chi ve vien a vardar?

Nic. No se pol saver i accidenti.

Bar. Oh certo! aveu d'andar a zogar al balon?

Nic. De diana! gnanca, se fusse . . .

Bar. Manco chiaccole, che son stufa. In tanta malora,
(d) me porteu sto sero? (alla Scena con collera.

# C E N A III.

# Margarita, e detti.

Mar. Son quà, son quà. Cara ela, nol giera caldo abastanza.

Bar. Gnente, no i pensa gnente a flo mondo. I crede che la roba me vegna dentro per i balconi, e sì el ghi ha i ani della discrezion. Disdott'ani sul cefto (ε) el gha, e nel pensa a gnente.

(Birando. Mar.

(a) Mezze maniche di camicia coi manichetti, per rifparmiar le camicie intere.

(b) Una parte di camicia, che serve per coprir il davanti della persona; per la ragione suddetta.

(c) Frase di disprezzo, usata in Venezia.

(d) Espressione, che spiega l'impazienza.

( c ) Sul di dietro.

Mar. (Colla xè (tà?) (piano a Nicoletto, Nic. Gnente, perchè gh'ho domandà una camisa, la va in collera in (ta maniera (a Margarita, Mar. (No salo (a)?) La xè cust la parona, la va in colera facilmente; ma la xè de buon cuor, la ghe la

darà.)

(a Nicoletto.

Bar. Quanto xè, che no andè da vostro fior santolo? (b)

(firando.

Nic. No so, no m' arecordo.

Bar. Andeghe, e raccomandeve. L'ha promeño de logarve (c), de metterve in tun mezzà (d): ma co no se ghe va, no i se lo recorda. (βirando-Nic. Vorla, che vaga co fla camisa sporca?

Bar. Aspettè, adello ve metterè i manegotti.

Nic. Sia malignazzo (e)! xeli finii almanco?

Bar. Me par de al. Ho desfatro quattro camise de renso del poveretto voltro for pare, e v ho cavà tre camisette, e tre pera de manegotti, che no i gh'ha una macula(f) al mondo. Vardè, i gh'ha le so cordele, i se liga pulito; chi ve vien a veder. colfa che gh'avè sotto la velada (g.)?

Mar. Se i gh'avesse mi, me parerave d'aver una zog-

Nic. (Cossa (h) che phe li trarave volentiera in tel muso!) ( da se intendendo di Margarita.) Se vado da sor santolo, me metto el tabarro bon.

Bar.

(a) Non lo fa?

(b) Patrino .

(c) Di impiegarvi.

(d) In uno studio.

(e) Maniera di quasi maledire per colleta, ma onestamente.

(f) Che non avevano alcun difetto.

(g) Sotto il giustacore.

(h) Quanto volentieri.

# 12 LA BUONA MADRÉ

Bar. Ghe l'aveu scovolà (a) el tabarro? (a Margaritá Mar. Cara ela, non ho avù tempo gnancora.

Bar. Mo za, co no fazzo mi, no ghè pericolo, che nissun fazza. Vestive, vestive, che anderò mi a scovolario. (a Nicoletto.

Mar. La lassa, che anderò mi.

Bar. E via, cara vu, che no se gnette, che staga ben i
Anca l'altro zorno l'avè scovolà, e po mi l' ho vardà, el gh'avera la sea (δ) tant'altra sul colarin.

(a Margarita.) Mo subè un poco d'avvertenza;
caro sio, no dezipè (c) la roba cual. Nettevelo sto
ascchetto (d), se ghe cazza (e) derento la polvere
in tel colarin, che no la vol andar via (a Nicolatto), e vu, col vien a casa, nettelo (f) subito
quel tabarro, no lo mettè via cual, che la polvere
(β) se ghe incarsama. En co no se sa le colle de
cuor! (a Margarita.) Biosgnerave, che susile per
tutto, che sasse cual cual casa, nettelo cuori teles cuori (a per superiori cutto), che gne superiori cutto con man; tento teste en so se superiori no se gnente, nisson

# S C E N A IV.

Nicoletto, e Margarita.

M.r. L Si no me par de no star de bando. (h)
Nie. Oe Margarita.
Mar, Sior.

Nie.

(a) Spazzolato.

fa guente.

(b) Il lecame, la sporcheria.

(e) Non sciupate! (d) La borsa dei capelli, o della pari rucca. (e) Vi si caecia.

(f) Ripolitelo. (g) Vi penetra, come la peces

(h) Di non istare in oxio.

Nic. Me fareffi un servizio? (a)

Mar. Che possa.

Nic. Cara vu , no me disè de no .

Mar. Se nol me dise cossa, che el vol... Nic. Sentì; impresteme un ducato.

Mar. Mi? Dove gh'oggio i bezzi?

Nic. Zitto, che siora madre no senta. Cara vu imprestemelo.

Mar. Debotto (b) el me farave dir . I gh'ho taccai al cesto i ducati. (c)

Nic. Sia malignazo, no se pol gnanca aver un servizio. Mar. Perchè no ghe lo domandelo a so fiora madre?

Nic. Perchè, se ghe domando, no la me lo darà. Mar. Basta, che el ghe diga in cossa che l' ha da spen-

Nic. Se ghe lo digo, no la vorrà.

Mar. Cossa ghe ne voravelo far?

Nic. Me voggio comprar un per de scapini. (d)

Mar, No gh' alo un bon per de scarpe?

Nic. Siora no; voggio un per de scapini. Mar. I scapini, la camisa netta, e el tabarro da festa, ho

paura de sì mi, che sia vero quel, che me xè sta dito.

Nic. Cossa ve xè sta dito?

Mar. Gnente, gnente.

Nic. Via, cossa ve xè sta dito?

Mar, Eh putto caro, se no gh'averè giudizio ...

Nic. Cossa vorressi dir?

Mar. Disc: cossa andeu (e) a far in cale dell'oca (f)? Nic.

(a) Mi farefte un piacere. (b) Or ora mi farefte dire. (c) Frase bassa, e vile, che vuol dire, non ho denari.

(d) Scarpe fine, e leggere.

(e) Andate . (f) Cale in Venezia vuol dir vicolo , firada: e la cale dell'oca è una firada conosciuta.

#### 14 LABUONA MADRÉ

Nic. Mi in cale dell' oca ! Mar. Poverazzo (a)! vardè (b), el vien rosso. Nic. Chi v'ha dito de cale dell'oca? Mar. Me xè sta dito . Nic. Siora madre sala gnente? Mar. Poveretto vu. se la'l savesse. Nic. Vardè vedè, no me tradì, no me saffinè. Mar. Cossa andeu a far da quella puta? (c) Nic. Mi? Gnente . Mar. Oh fio (d) caro, in quella casa no se ghe va per gnente. La cognosso quella puta. Mi no stimo la puta, stimo la mare. La xè un boccon de mare! e la gh'aveva altre tre fie, e co la so polegana (e) la se le ha destrigae (f). No vorave, che a vu le ve petaffe (g) la quarta. Nic. Oh a mi no gh' è pericolo. Mar. Oh sì, sè furbo. ( con ironia. Nic. Credeu, che sia un pampalugo ? (h) Mar. I ghe l'ha fatta, fio mio, a de la zente, che ve pol menar a scuola vu, e diese della vostra sorte. Nic. Cossa voleu, che i me fazza? Mar. I ve la farà sposar . Nic. Oh giusto! ( maravigliandofi ..

Nic. No la torave gnanca... (k)
(a) Poverino! (b) Guardate.

Mar. Varè, che casi ! (i)

- (c) Da quella fanciulla.
- (d) Figlio caro, termine di amicizia:
- (f) Se n'e liberata, e s' intende che le ha maritate.
- (g) Vi appoggiasse la quarta, cioè ve la facesse sposare. (h) Uno sciocco.
- ( i ) Non sarebbe maraviglia .
- (k) Non la sposerei nemmeno . . ;

Mar.

Mar. Gnanca, se i ve dasse una buona dota.

Nic. No la ghe n' ha miga dota.

Mar. A mi me la contè?

Nic. È no la xè gnanca tanto bela.

Mar. Oh no se pol mo gnanca dir, che la fia brutta.

Nic. No digo, che la fia brutta.

Mar. La gh' ha un bel sesto. (4)

Nic. Oh sì, la gh' ha un belissimo sesto.

Mar. E la parla pulito.

Nic. De diana, co la parla, la me fa restar incantà.

Mar. La gh'ha el so merito.

Nic. Sì, che i diga quel che i vol, la xè una puta che gh'ha del merito.

Mar. Oe compare; vo tirà zo ( b ) pulito mi.

Nic. Coffa? Coffa m' aveu tirà 2050? De coffa?

Mar. De gnente . ( con ironia .

Nic. Me se una rabbia.

Mar. Ma no vegnì rosso.

Nic. Vegno rosso seguro, vegno rosso. Me se rabbia. No vole, che vegna rosso?

Mar. Per cossa ghe andeu da quela puta?

Nic. Per compagnia ghe vago .

Mar. Per compagnia de chi?
Nic. Vedeu? Bisogna, che sapiè, che sior Gaspero Latughetta... el cognosè sior Gaspero Latughetta?

Mar. Si , lo cognosso .

Nic. Vedeu? Sior Gaspero el xè uno, che pratica, che cognosse; el m'ha menà elo. Da resto, mi? figure.

ve. Gnanca per insonio. (c)

Mar. Sior Gaspero xè un zovene, che gh'ha el modo, e
se el vol, el la pol sposar.

Nic.

(a) Buona grazia. (b) Vi ho fatto cadere con arte.

(c) Nemmeno per sogno, cioè, per conto mio non ci anderei.

## 16 LA BUONA MADRE

Nic. Si ne vero? El la pol sposar?

Mar. Seguro . El gh' ha de l' intrada . El gh' ha neguzio impiantà .

Nic. E mi son zovene, nogh'ho impiego: mi no la posso sposar. (mortificato. Mar. Ma quela zente, fio mio, la se tacca dove che la

pol.

Nic. Credemio, che sior Gaspero la sposa?

Mar. Vu saverè meggio de mi .

Nic. Mi no crederave, che el la sposasse. ( agitato. Mar. Non è vero.

Nic. Mi crederave de no.

Mar. Ve despiaserave, che el la sposasse?

Mar. Caspira, sè (a) detta parona. Ma gnanca mi no son florto. (b) V'ho capio, vorrefli, che cascasse so col brenton (c). Ma no casco no casco, perchè vago là... cusì per cerimonia, per compagnia. Da reflo., figureve... goanca per issonio.

Mar. Gnanca per imaginazion. (con ironia.

Nic. Oh me deu sto ducato?

Mar. Sior st! subito. ( con ironia. ) No lo gh'ho, ma
gnanca se lo gh'avesse, ve lo daria.

Nic. Ve n'indormo . ( d )

Mar. Grazie .

Nic. Sentì, savè, no ghe disè gnente a mia mare, ehe per diana de dia... (in aria di minaccia. Mar. Cossa me fareu?

Nic.

(a) Capperi! Siete accorta, signora! (b) Ma io non lo sono meno di voi.

(c) Il brentone s'intende per il fiume Brenta, quando è pieno, e violento nel corfo; dunque cascar col brenton, è un proverbio, che significa tasciarsi tirar giù da qualchedun.

(d) Vi ringrazio, ma con disprezzo, e per ironia. ....

Nic. Oe vedeu sto cortello? ( le fa vedere un coltello da ( faccoccia.

Mar. El corteleto patron?

Nic. Siora sì, cossa semio? Putei? Me l'ha dà sior Gaspero, e lo so portar, e lo voggio portar, e se parlerè, cospetto cospetto, cospetto...

Mar. Bravo! (con ironia.

Nic. No me volè dar sto ducato?

Mar. No ve voi dar gnente. (in collera. Nic. Sieu maledetta vu, e chi ve calza. (a) (parte.

# SCENA V.

# Margarita fola.

Aledetto ti, e chi te imbocca. Se pol dar, che giandulfa (b)! el se arleva un bel fior de viritì, che la vaga là la parona, che la gh'ha un bel fio (c). Poverazza la firuffia, la ranca (d) per i so fioi, e po, tolè suso (e), la se arleva fia bella zoggia. Ma i puti co i se sa zolar le braghefie (f) i va fora de casa, i pratica, i sente, i fa, ei dise, e correghe drio (g). Oh quanto che xè meggio aver delle pute!... Ve la quà per diana (h). No so, se ghe l'abbia da dit; se parlo, no vorave far mal, se taso, no vorave far pero.

SCE-

(2) Maledetta voi, e chi vi calza, vuol dire maledetta voi due volta.

(b) Che animale! (c) Un figlio di merito.

(d) Si affatica. (e) Ecco qui. (f) Affibbiarsi i calzoni. (g) E teneteli, se potete. (h) Eccola qui davvero.

La buona Madre.

#### S C E N A VI

## Barbara, e dena.

Bat. V Ia, cossa steu quà co una man sora l'altra?

(a) de là no avè gnancora forbio. (b)

Mar. Vago, vago; ma ghe voleva dir una cossa .

Bar. Via disemela. ( fiede dov' eta Giacomina, e lavo-( ra nei maneghetti .

Mar. Xelo andà via, fior Nicoletto?

Bar. No el xè de là, che el se veste. So sorela l'agiuta. Poverazza, che ghe fazza quattro ponti in sti maneghetti.

Mar. Eh ela almanco no la perde tempo.

Bar. Imparè, no se sta de bando. (c) Via, cossa me volevi dir?

Mar. Eh ghe lo dirò, gh'è tempo. La laffa, che fenissa de destrigar (d). (No vorave, che el diavolo sasse, che quella peste de puto vegnisse a ascoltar.)

Bar. Se la xe cossa de premura, disela. Mar. Ghe dirò... l'aspetta, che varda...

Mar. Ghe diro . .
Bar. I batte . . .

Mar. Oh sì dasseno, i batte + vago a veder chi è; ghe dirò, po ghe dirò (manco mal, gh'ho gusto.) (par.

SCE-

(a) Colle mani in mano, fenza far niente.

(b) Ripulito, levata la polvere.

(d) Di sbarazzar la camera.

#### S C E N A VII.

Barbara , poi Margarita .

Bar. No vorave, che custia me domandasse la so licenzia, o che la see maridasse, o che qualchedun la metresse suso (α), per aver qualche do ducati all' ano de più . Mi no posso veder pezo quanto avet da muar (ε), e vederume in casa ogni terzo di mun fi novi. Questa no la xè una cima de donna, malamanco quel, che la fa, la fa volentiera. E quel, che me piase, la xè zovene, ma no la xè morosetta. Gho quel puto, che el xè una pua (ε) poverazzo, e se ghe fusse una massera barona (α), la me lo poderave precipitar. Cara la mia zoggia, el xè inocente co fi una colomba. Siestlu benedetto. Lasa, lassa, sio mio, che se to mare vive, la farà tanto, che no la te lasserè sensa un tocco de pan. (ε)

Mar. Sala chi zè?

Bar. Chi?

Mar. Sior' Agnese .

Bar. Gh' aveu tirà ? (f)

Mar. Siora si .

Bar. Ben: che la resta servida. Tolè, tolè, porteghe de là sti maneghetti a mia sia, diseghe, che non la vegna, se no la chiamo.

Mar, Perchè no vorla, che sior Agaese la veda?

Bar. No stè a cercar altro; a vu no v' ho da render sti conti.

Mar.

(a) La configliasse.

(b) Da cangiar servità. (c) Innocente.

(d) Una serva poco di buono.

(e) Senza il tuo bisogno.

(f) Le avete aperto ? Avete tirata la corda?

## 20 LA BUONA MADRE

Mar. Via, via, la me compatissa.

Bar. Xelo andà via Nicoletto?

Mar. Siora sì .

Bar. El sarà andà da so santolo.

Mar. Eh siora sì, da so santola.

( con irenia, e caricata,

Bar. Santola? So santolo no xè miga maridà. Mar. Eh lo so.

Mar. En 10 so.

Bar. Cossa diseu donca?

Mar. La me xè scampada. (a)

Bar. Oh no me stè a metter pulesi in testa. (b)

Mar. Oh giusto. Vela quà sior' Agnese .

Bar. Se savè qualcossa, parlè.

Mar. No dasseno gnente. (Per adesso no ghe voggio dar sto travaggio.) (c) (parte.

# S C E N A VIII.

# Bartara, poi Agnese .

B.tr. Te strambe (d) le parla, e no le sa quel, che le se diga. La m'aveva fatto vegnir el mio caldo.

(e), Ma no gh' è pericolo. So chi el xè Nicoletto.

Agn. Padrona, fiora Barbara.

Bar. Sior' Agnese padrona. Che miracolo?

Agn. Cossa disela? Son vegnua a darghe incomodo.

Bar. De diana! la recevo per una finezza.

Azn. Gh'aveva proprio voggia de vedetla.

Bar.

- (a) M'è accaduto di bocca, senz' avvedermene.
- (b) De' pulci in capo, de' fofpetti.
- (c) Dolore, dispiacere.
- (d) Queste imprudenti .
- (e) Mi aveva fatto montar il fangue alla testa.

Agn. Eh nu altre povere vedoe avemo fenio.

Bar. Oh cara fior Agnese, ella no s'ha da metter co mi, Ella no la gh'ha foi, e la gh'ha el so bisegno; ma mi, poverazia, son quà, con do creature da mantegnir, e no me vergogno a dilor, bisogna, che firuffia (b), e che firolega (c) a mantegniri con un pocheto de civiltà, e bisogna misurarla ben, e no se pol cavar unta voggita, e no se se pol tor un spallo, un devertimento: e no gib ho gnanca un fià (a) de tempo da trarme (c) qualche vota al balcon ;

Agn. E st, in bon ponto lo podo dir (f), la xè quà bela; fresca, in ton, (g), che la fa voggia (h).

Bar, Ghe dirès mi no me togo travaggio de gnente. L'ache ho da far, tanto fa, che fazza de bona voggia.
Poveretta mi, se lo falfe mal volentiera. Digo: el
ciel me vuol per fla fitrada, fla fatra la so volontà.
Cosa s' ha da far? Co ho fatto i fatti de casa, me
deverto col laorier, rido coi mi fioti, rido co la
maffera. Gh'bo un gatto po, gh'ho un gatto, che el
xè el mio buffon: se la vedelfe, che cara befita
Dov'eftu miso, misseafin.

Agn. Mo fiela benedetta, co fto bel temperamento. In verità la fa invidia.

Bar.

(a) Davvero. (b) Che affatichi. (c) E che fludj.

(d) Un poco. (e) Da gettarmi.

(f) Questà è una fraste, che deriva da una speçie di sièpessitione popolare. Dicendo a qualcheduno, che da bene, che è grasso, che ha buona ciera, crederebbero, ch' ci dovesse con en antaro, se non vi aggiuna gristro qualche pressitera al cielo.

(g) Graffa.

(h) Che è un piacere a vederla.



В

#### 2 LA BUONA MADRE

Bar. Oh da mi (a), fia mia no ghe xè gnente da invidiar.

Agn. Ghe scommetto mi, che ghe sarà de quelli, che gh' averà otto, o diese mile ducati d'intrada, che noi gh'averà el cuor contento, come che la gha ela.

Bar. Certo che a flo mondo no fla ben chi no xè contenti. Per mi, ghe zuro, me contento de tutto. Me flà sul cuor fle do povere creature. Una puta da maridar, e un puto, che (no fazzo per dir) (b), ma el xè una perla. Xè un pezzo, che no la lo vede mio fio?

Agn. Cossa sarà? Tre o quattro zorni.

Bar. Cosa disela, che bon sesto de puto? (c)
Agn. Sì, dasseno, el par un zentilomeneto. (d)

Bêr, E bon, sala: bon, che ghe prometto mi, che de quela bontà se ghe ne trova pochi. Si ben: a il di d'ancuo (e) andelo a trovar un putto de disdottani, che ltaga sotto ubbidienza, che vegna a casa a bonora, che no glabbia praxiche, che no vaga in nissun liogo senza domandarme licenza, che se contenta de far senza un bezzo in searstella (f). Lu no beve un caste, se mi no ghel pago, la no va mai a un teztro; se nol vien con mi, una volta l'ano; nol sa zogar: nol cognosse gianna le carte. E sì sala? No la creda miga, che el sia un aloco. (g). El gha una tetla, she el so maestro no gh'aveva altro, che dir. El xè stà Principe, el xè stà Imperator. Siora sì.

Agn. Costa fala conto de farghe far a sto puto?

Bar. Ghe dirò, se gh'avesse el modo, lo voria far far l'

- (2) Nella mia perfona.
  - (b) Non lo dico per vantarmi.
    (d) Un picciolo gentiluomo.
- (c) Che bella figura.(e) Al giorno d'oggi.
- (f) Senza un foldo in tafca. (g
- (g) Un sciecco.

avvocato: ma ghe vol dele spese, ghe vol del tempo, e po i xè tanti, che tutti me desconseggia a Ho pensà una de ste do, per adesso, o sottofattor, o in mezzà d'un mercante.

Agn. Saravelo bon per fattor?

Bar. De diana! cossa disela? Se la lo vedesse a far conti. Lu in tun momento xè capace de far un conto, che qualchedun no lo farave in tre ore.

Agn. Ma no basta miga saver far conti.

Bar. Oh fiora si; per comprar, per vender, per ordenar el xè un oracolo (a)! in casa mia, poveretta mi, se nol gh'avefle elo. Lu me scuode, lu và, lu vede, lu fa tutto. Co ghe digo tutto; tutto.

Acc Cho affic de fino. No che mynches avusthe bon.

Agn. Gho gusto dasseno. No ghe manchera qualche bon incontro.

Bar. La diga, fior' Agnese, ghala fattor ela?

Agn. Siora si: gho quelo, che serviva el mio povero mario. El me l'ha raccomandà, e no lo posso licenziar. Daresto in verità, siora Barbara, lo torave mi quel puto.

Bar. La lo toga per sottofattor .

Agn. Magari. Ma el fattor, vedela el gha so fio con elo, no ghe xè caso.

Bar. De diana, son ben sfortunada.

Agn. La lassa, che vederemo de trovar qualcossa. La lo manda da mi sior Nicoletto. La ghe diga, che el me vegna a trovar.

Bar. Siora sì, da ela lo lasserò vegnir volentiera.

Agn. Xè peccà, che un puto de quela sorte no ghabbia del ben.

Bar. El xè zovene; vegnirà la soa (b).

Agn. Quanti ani ghalo?

Bar.

(a) Egli & un prodigio pieno d' abilità.

(b) Verrà la sua sorie.

# 24 LA BUONA MADRE

Bar. Disdottani fenii ai dodese del mese passà. Agn. Giusto i ani, che m'ho maridà mi.

Bar. Vardè co preito, che la xè restada vedoa?

Agn. Ma! cossa disela? Ghe vol pazenzia.

Bar. La se tornerà a maridar.

Agn. Chi sa? Pol esser anca de sì. Ma se stenta tanto

Bar, Ela, vedela, tra quel, che la gh'avera, e quel che gh'haleas so mario, la ftà da regina, e no la conseggio, se la se torna a maridar, a cercar grandezar de più de quel che la gh'ha. Basteravè, che la trovasile uno, che glavesfer voggia de far ben, che no ghe magnasse el soo, e che ghe volesse ben, e poder dir, son patrona mi, no dependo, nè da madona (a), nè da missiler (b); mo mario conosse la so fortuna da mi, e goderselo in santa pase, e no cercar Maria per Ravena (c). Sì anca dasseno, che se fusse in la, farave cusì.

Agn. Bisognerave, che trovasse uno, che vegnisse a star in casa con mi.

Bar. Oh la ghe ne troverà de quei pochi.

Aga. Bisognerave, che nol gh'avelle nè padre, nè madre. Bar. Per cossa? Mi, vedela, se a mio sio ghe capitasse and ce ste e mio sio ghe capitasse. Ghe voggio ben; ma gnanca per questo no ghe impediarve de andar in casa de so muggier. Oh sora no, sora no, sora no: magari (e) ghe capitassela.

Agn. Cossa xè de siora Giacomina? Cossa fala? Stala ben?

Bar.

(a) Suocera. (b) Suocero.

(c) Cercar Maria per Ravena è proverbio; che significa cercar di più di quel, che conviene.

(d) Volentieri .

(e) Magari riffonde all' Utinam latino, Dio volesse.

Bar. Oh fiora sì, la sta ben, la la vederà. (Oh la me va fora de carizada.) (a)

Agn. Se poderave darghe un baso in scampar? (b)

( s' alza.

Bar. Vorla andar via? Gh'ala tanta pressa? (c)

Agn. Bisogna che vaga, perchè gh'ho la donna (d) co mi, e a casa xè ancora da far i letti, da scoar (e), da far tutto.

Bar. Che la manda a casa la donna, e che la resta un pocheto con mi. Via, cara ela, la se cava 2050 (f).

Agn. Chi vorla po, che me compagna?

Bar. La compagnerà mio fio. El xè un ometto, sala.
El xè el mio cavalier servente.

Agn. Ghe xelo fior Nicoletto?

Bar. No pol far, che el vegna. El xè andà da so sior santolo.

Agn. Da so fior santolo?

Bar. Siora sì: da mio compare Ventura.

Agn. La diga, cara fiora Barbara, la compatissa la curiofità. Sto fior santolo gh'alo pute in casa?

Bar, Oh no, la veda. Mio compare Ventura no xè maridà. nol gh'ha sorelle, nol gh'ha nissun. Oh se la savesse, che omo, che el xè! Le donne nol le pol nè veder, nè sentir: el xè un omo da ben, che sa dele carità, e Nicoletro po. Nicoletto, per fases voler ben, no ghe xè altrettanto, che mignognole, (g), che el ghe sa! cosse in verità da magnario (h), ada

(a) Fuor di carreggiata, cioè di proposito.

(b) Alla sfuggita, in partendo. (c) Prefcia.

(d) Qui la donna, vuol dir la ferva. (e) Spazzar.

(f) Cioè, che si levi il zendale.

(g) Carezze, buone grazie, finezze.

(h) Espressione tenera, e caricata, volendo dire, che suo figlio è si manieroso, che sosse mangiabile, tutti vorrebero mangiarlo.

#### 26 LA BUONA MADRE

da magnarlo in verità da magnarlo. ( con trasporto ( di tenerezza.

Agn. ( Pol esser, che no sia vero quel, che me xè sta

Bar. Per cossa m'ala domandà, se ghe xè pute da sior Ventura?

Agn. Gnente, cusì ; me xè vegnù sto pensier.

Bar. ( Per diana, che gho bona speranza. )
( da se consolandos.

Agn. Valo in altri lioghi fior Nicoletto?

Bar. Oh mai. Nol va mai in niffun logo.

Agn. Xela segura?

Bar. Son segurissima. Nol fa un passo, senza che mi lo sappia.

Agn. Vardè, quando che i dise, che ghe xè dele male lengue.

Bar. O povereta mi! ali dito qualcossa de mio sio?

Agn. Giera stà dito che el gi'aveva una pratica, che l'an-

dava da una puta ...

Bar. Dove? Quando? Chi l' ha diso? (con ansietà.

Agn. No so po gnente più de cussì.

Bar. Oh care le mie raisel elo pute? Elo pratiche? Se la savelle, fior Agnese! se la savelle, colla (a) che l'è inocente. Nol sa gnente, sala, gnente a flo mondo, no ghe dirò altro, che l'altro aorno l'ha dito, che el voleva sposar so sorela. Ghe disela inocenza a questa?

Aga. Sì, sì, la xè inocenza ma la xè una voggia de maridarse.

Bar. Baroni (b), stor' Agnese, baroni; i se inventa per far del mal ala povera zente. I vede, che ste puto:

(a) Quanto è innocente.

(b) Bricconi, parlando di quelli, che dicono mal di fuo figlio.

xè de bon sesto (a), i sa, che sior Agnese me vol ben a mi, e no ghe vol mal gnanca a elo, che ela xè vedoa, che lu xè da maridar. Tolè suso, i mette mal, per paura, che un zorno ... me capissela? Agn. In verità la me fa da rider . ( ride compiacendosi . Bar. Cara ela, la se cava zoso.

Agn. Via, no voggio descontentarla.

Bar. La vegna quà; la lafla far a mi . Vardè, che tocco (b)! mo vardè che ciera! oh se me toccasse una niora cusì, mio fio el poderave ben dir d'esser nassù ( spogliandola. cola camisetta (c).

Agn. Vago a dirghe a la dona, che la vaga a casa.

Bar. La la chiama.

Agn. No no, gho da dir una cossa ; con grazia.

Bar. La senta, la gire vaga a far una buria (d) a mia fia.

Agn. Dove xela?

Bar. In te la so camera.

Agn. No vorave, che la disesse, che me togo troppa libertà.

Bar. Ste cosse la dise? No xela patrona de casa? No mla, che tutti ghe volemo ben? Tutti sala? Tutti; ma tutti, me capissela.

Agn. Mo, che morbin (e) che la gha.

Bar. Siestu benedetta!

( le dà un bacio. Agn. Mo la xè una gran bona donna! mo la me fa de le gran finezze! chi sa? No se pol saver. ( parte.

Bar. Oh caro el mio Nicoletto! Se la me riuscisse, beato ti, fio mio, da mi no mancherà certo, e no gho nissun scrupolo al mondo. La xè ricca, la xè

sola.

(b) Che bel pezzo di donna!

(c) D' effer nato colla camifcia, cioè fortunato.

(d) Che vada a forprenderla. (c) Allegria.

<sup>(</sup>a) Di buona mina, e di buona condotta.

sola, la xè zovene, la xè bona. Mio fio xè un puto, che bisogna, che el ghe piasa per forza. Anca a elo la ghe piaserà. Basta, che ghe lo diga mi, la ghe piaserà. E po nol sa gnente, no l'ha fatto mai l'amor. Xè, che sarò intrigada a darghe da intender coifa che xè sto amor. O care le mie viscere (a); non vedo l'ora, me bate el cuor. Xelo quà? Xelo elo? Oh no, xè la dona de siot' Agnese, che va via. Vorave, che el vegnisse; no gh'ho ben, no gh'ho requie (b). Oh amor de mare ti xè molto grando!

## SCENA

Camera in casa di Lodovica.

# Lodovica, e Datiela.

Dan. Taghio ben conzada (c) cussì, siora madré? Lod. Sì, fia, ti sta pulito.

Dan. Sto garofolo me falo ben?

Lod. Chi te l' ha mandà quel garofolo? Dan. Chi vorla, che me l'abbia mandà?

Lod. Xelo fresco?

Dan, Oh giusto! fresco! no la vede, che el xè de quel de Vicenza (d)?

Lod. Vardè vedè, el par tagià adello zo da la pianta: Credeva, che te l'aveile mandà fior Gaspero. Dani

- (a) Caro il mio core, il mio bene.
- (b) Non ho la mia quiete.
- (c) Parla dell' affettatura del capo.
- (d) Cioè fatto di bozzoli, di che a Vicenza lavorano perfettamente .

Dan. Oh a fior Gasparo da un pezzo in quà no ghe casca più gnente (a).

Lod. Me par anca a mi, che el se fia un pocheto sfredio (b).

Dan. O affae.

Lod. Crediftu, che el se voggia cavar?

Dan. Se el se vol cavar, che el se cava, mi no lo tegno.

Lod. Dopo che vien per casa fior Nicoletto, fior Gaspero no xè più quelo, fia mia. Dan. Coffa m' importa a mi? El l' ha menà (c) elo in

casa. El doveva lassar star de menarlo.

Lod. Che bisogno mo ghe giera, che ti ghe fassi tante

Dan. Vardè vedè; no me l'ala dito ela, che ghe fazza de le finezze?

Lod. Siora sì, ma no tante.

Dan. Le finezze no le se misura col brazzolar (d). Lod. Sior Gaspero a bon conto el gh'aveva bona inten-

zion. Dan, E fior Nicoletto no xelo da maridar?

Lod. Si, fia mia, ma ho paura, che el fia molto giaz-

lo mai quattro buzzolai (f)?

zà (e). Dan. Mi vedo, che el xè un puto civil, che el xè ben

vestio, per cossa alo da esser giazzà? Lod. Gh'alo mai un bezzo in scarsela? Dopo che el vien quà, alo mai dito de pagarme un caffè? Me porte-

Dan.

(a) Non gli cade niente di mano, cioè non dona più

(b) Che fi fia raffreddato, che non moftri l'affetto, ed il calore di prima. (c) L' ha condotto egli .

(d) Le finezze non possono misurarsi con tanta esattezza.

(e) Spiantato, rifinito. (f) Ciambelle,

Dan. Nol se deve ossar (a) poverazzo.

Lod. Vardè vedè. No ghe l'oggio dito mi taute volte, che beverave un caffè? Alo mai averto la bocca a dir. se la comanda?

Dan. Mi, vedela, ste cosse no le me piase. Sto domandar no lo posso soffrir.

Lod. Gnanca mi no me piase de domandar. Ma perela no lo fai senza che el se ghe diga? Senza caffe mi no posso star, e sto tracretto (b) me despiase à sponderlo qualche volta.

Dan. Gran vizio, che la gha, de voler ogni mattina el caffè.

Lod. Vardè, che gran casi! xela la rovina de Troja?

Dan. Mi no voggio, che la domanda gnente a nissun.

Lod. O mi no voggio cale (c) per casa mia.

Dan. Mi no chiamo nissun.

Lod. E no vegnirà nissun.

Dun. Che travaggi (d) che gh'averò!

Lod. E faresse meggio a laorar.

Dan. La me ne daga, che laorerò. Lod. I batte.

Dan. Che i batta.

Lod. Andè a veder chi è.

Dan. Mi no la veda.

Lod. Per cossa no voleu andar?

Dan. Perchè se xè qualchedun, mi no vogglo titar, e no voggio far malegrazie.

Lod.

(a) Non ofera, poverino.

(b) Moneta antica, che valeva cinque foldi di Venezia, ed anche in oggi una monetu nuova dello siesso valore conserva lo sesso nome.

(c) Spiantati.

(d) Che affanni! e qui vuol dir non ci penfo.

Lod. Frascona (a).

(incamminandofi.

Dan. La gha rason .

Lod. Anderò mi, anderò mi, a veder.

Dan. Sì, la vaga.

Lod. Se fusse almanco qualcun da mandar a tor un caffe. (parte.

Dan. Sì, sì, che la diga, che la gha bon dir. La gharason, che no son una de quele, da refto... no voi dir gnente. Se parlo, me taggio el naso, e me insangueno la bocca.

Lod. El xè quà, siora, la sarà contenta?

Dan. Chi xè? Lod. Sior Nicoletto.

Dan. Ghala tirà.

Lod, Siora sl.

Dan. Chi gha dito, che la ghe tira?

Lod. Gho tirà per non far male grazie. ( con caricatura.

Dan. Mi mo, vedela, son capace de andarme a serar in
te la mia camera.

Lod. Via, no fe scene, ste quà, ste co se diè (b), e trattè, come va trattà.

Dan. (Oh co bela, che la xè) (c). (ridendo da fe.

Lod. Ti ridi ah? Dan. No vorla?

Lod. Via, via, ridi, stà aliegra, che qualcossa sarà.

SCE

(a) Impertinente.

(b) Come conviene.

(c) Bella cioè singolate, stravagante, parlando da se di sua madre.

#### SCENAX

Nicoletto , e dette .

Nic. Patrone, patrona, siora Daniela.

Dan. Patron, sior Nicoletto.

Led. Sioria, fio mic.

Lod. Sioria, fio mio.

Nic. Siora Lodovica, patrona.

Lod. V'aveu sentio a bufinar (a) in te le recchie? Nic. Quando?

Lod. Za un poco.

Nic. Dasseno, me minzonavele. (b)

Lod. Xè tanto, che parlemo de vu, nè vero fia? (a Dan.

Dan. Oh siora sì, xè vero.

Nic. Sungio vegnù a bon' ora? (toccandosi colla mano (un nastro, che singe essere dell' orologio.

Dan.O no tanto gnanca.

Lod. Xè tanto, che ve aspettemo.

Nic. Che ora xè?

Dan. Mi credo, che sarà disdott'ore.

Lod. Ho paura, che le sarà debotto disnove. Nic. Ho vardà za un poco, no le giera altro, che dis-

dotto, e un quarto. ( come sopra. Lod. Oe cossa distu, Daniela ? El gh'ha el relogio sior Nicoletto.

Dan. Bravo, bravo me ne consolo.

Lod. Lassè veder mo . ( a Nicoletto .

Nic. Oh cossa serve? Una bagatela.

Dan. L' alo comprà ?

Nic. Siora sl.

Lod. Quanto gh' aveu dà ?

Nic.

(a) Buccinare. (b) Mi nominayano.

Nic.

Nic. Oh poco; l'ho avù de foravia ( a ).

Lod. Ma pur quanto gh' aveu dà?

Nic. Poco ghe digo, trenta zecchini.

Lod. Poco ghe dise? Xelo d'oro?

Nic. Siora sì , d' oro.

Lod. Caro vu , lassemelo veder .

Nic. Cossa vorla veder? No l' ha mai visto relogi? Cossa vorla, che vegna quà a far mostra de una strazzaria d' un relogio?

Dan. Via, che nol vaga in colera, co nol vol, che el lassa star.

Lod. ( Mi ghe scometto mi, che a quela cordela el gh' ha taccà una medagia. )

Nic. Xè un pezzo, che la xè levada?

Dan. O sarà debotto do ore.

Nic. Sia malignazo, voleva vegnir avanti, e non ho podesto.

Lod. Aveu marendà a casa?

Nic. Siora sì .

Lod. Dovevi vegnir quà a marendar.

Nic. Ho bevu la cioccolata con sie pandoli, e quattro pani de Spagna.

Lod, E a mi m' aveu portà gnente?

Nic. Sia malignazo, voleva regnir quà a bonora, voleva che marendessimo insieme: ma ho aspettà el sartor, e el m'ha fato star sin adesso.

Dan. Se falo qualche cosa da novo?

Nie, Siora sì, me fazzo un abito de un pano fin fin, che se suppia via: co i so bottoni d'arzento, che i luse, che i par diamanti. E una camisola (b) de ganzo (c) superbonazza, guarnia con quattro dea de gaion.

Dan. Oh da quando in quà se guarnissele le camiñole de ganzo?

(a) Per incontro. (b) Sottoveste.

(c) Di broccato guernita con quattro dita di galone.

La buona Madre.

C

# 34 LABUONA MADRE

Nic. Moda, moda, Paris, moda, Paris.

Lod. Disè, sior Nicoletto, seu gnente bombardier (a)?

Nic. Per cossa bombardier?

Lod Shareu gnente (b)?

Nic. Varè, vedè, chi credela, che fia qualche scalacan (c)? Son paron mi, sala, e: le mie intrae me le manizo mi, e gh' ho domile ducati d' intrada, e mia fiora mare la gh' ha sedesemile ducati de dota: ma mi co me marido, no voggio dota; mi no gh' ho bisogno de dota, voggio una puta, che me piasa, che me voggia ben, no cerco altro.

Dan.Oh che caro fior Nicoletto!

Nic. Oh fiestu benedetta! ( vuol toccar la mano a Dan. Lod. Oe ve patron, come la magnemio (d)? (fgridandolo.

Nic. Oh benedetta sta nona (e)! (fa finezze a Lodovi-(ca volendo prenderla per mano.

Lod. Tegnì le man a casa, ve digo.

Nic. Stamattina propriamente me sento in gringola (f). Lod. So anca mi, che ve sentirè in gringola. Gh' avè el

corpo pien de cioccolata, de buzzolai. Nu altre poverazze, no avemo gnancora bevù el caffe.

Nic. Debotto xè ora de disnar .

Lod. Debotto? Se xè disdottore, e un quarto.

Nic. Oh giusto . ( mostra di guardar l' orologio in disparte.

Lod. ( Procura di vederlo. )

Nic. Via, ala vifto?

(a) Bombardieri dicess agli artiglieri, che si esercitano a tirar le bombe.

(b) Sparate mai? Cioè fate voi delle sparate, dite delle tugie per sar l'uomo d'importanza? (c) Villano.

(d) Frase bassa, e burlesca; significa: che maniera è questa, che considenza?

(e) La chiama nona, perchè è vecchia.

(f) In brio, in allegria.

Lod. Mi non ho visto gnente.

Nic. Xè disnove ore sonae .

Lod. De diana! nol se pol veder quel relogio? Gh'halo paura, che ghe lo magnemo?

Nic. Xè disnove ore sonae, cossa vorla veder altro? Xè disnove ore sonae.

Dan. ( Mo che dona ! la me fa una rabia! ) Nic. Gh'ala relogio, ela fiora Daniela?

Dan. Mi no.

Nic. Vorla, che ghe ne paga uno. Dan. Oh le pute no porta relogi.

Nic. Ghe lo darò co la se mariderà.

Dan. Co me mariderò, me lo pagherà mio mario.

Nic. So mario? Chi saralo mo so mario?

Dan. Mi no so, la veda. ( con tenerezza affettata. Nic. Lo gh' ala in cantier ( a ) so mario?

Dan. Oh el gh' ha bon tempo lu, fior Nicoletto.

Nic. Ah! ( le tira una floccasa colla mano.

Dan. Coffa falo?

Nic. Gh' oggio fatto paura?

Lod. Gran morbin (b) che gh' avè.

Nic. Ah! son in gringola. ( a Lodovica . Lod. Oh so ben mi cossa che ghe voria a farve passar il

morbin . Nic. Coffe?

Lod. Una novizza (c).

Nic. Oh benedetta sta nona! ( abbracciando Lodovica.

Lod. Mo via, lasseme star.

Nic. Me despiase, the bisogna, the vaga via.

Dan, Cusì presto ?

Nic. Gh' ho un interesse. Bisogna, che vaga a Rialto a scuoder una partia de sette, o otto cento ducati.

(a) Se lo ha in pronto. (b) Allegria, bel tempo.

(c) Una sposa.

# 16 LA BUONA MADRE

Lod. Andè, scuodela, e po vegnì quà.

Nic. Siora sì, se vederemo. Dan. Arecordeve de mi.

Nic. Caro quel muso . (4)

Lod. Vegnì presto.

Nic. Cara la mia cara nona. (vuol abbracciarla.

Nic. Siestu benedetta! ( come fopra, e gli cafca la mez-

( zo camifeia .

Lod. Lasseme star; vardè, che perdè el manegotto.

Nic. Sia maledetto sti manegotti. Padrone. ( pa

Lod. Oe, el gh'ha mezza camisa.

Dan. Cossa importa? El gh'ha ben i abiti galonai.

Lod. E se le susse tutte panchiane (b)?

Dan. E ben, magneralo elo? Magnerò anca mi. (parte. Lod. Si ben, cuor contento, e schiavina in spala (c). par-

Fine dell' Alto Primo .

AI.

(a) Come se dicesse viso bello .

<sup>(</sup>b) Bugie. (c) Proverbio il quale significa, che chi hail cuor contento soffre anche la miseria, fino ad averbisogno per coprissi di una schiavina.



# ATTO SECONDO

SCENA PRIMA.

Camera in casa di Barbara.

Barbara , Agnese , e Giacomina .

 $B_{ar}$ .  $f A_{
m Nemo}$  (  $_a$  ) anemo, via desmettè el laoriet . (  $_b$  ) Feghe compagnia a fior Agnese . Cossa voleu che la diga? Che la xè vegnua quà a immufirse (c)? ( a Giacomina .

Agni

- ( a ) Andiamo ; andiamo .
- (b) Tralasciate di lavorare.
- (c) Ad annojarfi .

### AS LABUONA MADRE

Agn. Oh per mi no la gh'abbia nissinn riguardo. Co son a casa, gnanca mi no son de quelle, che staga de bando.

Gia. Cara ella, la me lassa dar do altri ponti. La varda, a fenir sto manegotto no me manca altro, che mezza quarta (4).

Agn. SI, fia mia, la lo finissa.

Bar. Poverazza, la se vorave tor una traversa d'indiana.

Agn. Dascono?

Gia Ma fina la voggio

Bar. Oli fia mia, se ti la vol fina, bisogna, che ti lao-

Agn. Cara fiora Barbara, se non fosse per farghe torto me

Bar. De cossa, fior Agnese?

Agn. La lo riceva per bon cuor; sala, per bona amicizia, no mai per farghe affronto.

Bar. Mo via, cara ela, co mi no ghe xè bisogno de ste espression.

Aga. Se la se contentasse, se la se degnasse, ghe la vorave pagar mi una traversa a sta puta.

Gia. Oh giufto! perchè mo ella? (Me vien le brifiole sul viso.) (b)

Bar. Cara fior Agnese, no xè miga de dover, che la se toga ela fto incomodo.

Agn. Che incomodo xelo? De diana! Se la se degna de torla lo ricevo mi per una finezza.

Bar. Cossa diseu, Giacomina?

Gia. Cossa vorla, che diga? (si asciuga gli occhi pian.

(gendo.

Agn. Oh poveretta mi! l'oggio mortificada? Cara ela, ghe domando perdon.

(a) Mezza Spanna.

(b) Mi vengono i rossori sul viso.

Bat. Cara sior' Agnete, la la compazissa. Si ben che la xè zovene, come che la vede, qualche volta poverazza, la se ricorda, che la xè nata ben, e che le desgrazie del so povero padre n'ba ridotto in sto stato; no la gh' ha gnancora tanto giuditio, che bas sta, per destinguer che de una bona amiga no s'aveno da vergognar. Certo che se contenemo de mangan pan, e polenta, piuttosso che far di quele sigure, che no xè da far, e in casa mia no ghe vien nissun, e piutosso moriria dal dessiso (a'). Ma co sior' Agnese? Tanto come se la fusse una mia sorella. Si, sia mia, lassa che la te la paga: ringrazie. la del so bon amor, no te vergognar. Perchè sastu, vita mia? Tanto xè mal el domandar con ardir, quanto el recusar per superbia.

Agn. In verità, fiora Barbara, che debotto la me fa pianzer anca mi.

Bar. Cusì tenera la xè de cuor?

Agn. Oh sì po, dasseno son amorosa, che no fazzo per dir, ma de cuor no ghe la cedo a nissuo.

Bar. Anca nu altre la veda. In verità dasseno semo proprio de bone vissere, e mio fio? Poveretto, nol pol veder a far insolenze a una mosca. El xè impaltà de aucchero, nol gh' ha fiel in corpo : esi, esla, coà xè de voggia, el xè il più caro mattarelo del mondo, de diana! se el fusse in altro flato, parerave proprio, che fioi' Agnese fusse fatta per elo.

Agn. Tanto el sta a vegnir a casa?

Bar. Bisogna, che so santolo l'abbia menà con elo. El xè proprio innamora in quel puto.

Agn. La diga, vorla, che mandemo a veder de sta traversa?

Bar. Quel che la comanda.

(a) Di necessità, di miseria.

### 40 LA BUONA MADRE

Agn. Come la voravela, fiora Giacomina? Via cossa serve? No la se vergogna, la diga.

Bar. Via, parlè, che ve dago licenza.

Gia. Vorave de quele bele, coi fiori sguardi (a).

Agn. No le se usa più, sala, coi fiori sguardi.

Gia. Oh n' importa, a mi i me piase.

Agn. Vorla, che mandemo a chiamar el marzer (b), che le se poderà sodisfar?

Gia. Podemo mandar da sor Rocco.

Bar. El xè quelo, sala, che ghe dà da laorar. Quei maneghetti la li fa per elo. Ma el ghe dà tanto poco. Gia. No vadagno gnanca fie soldi al zorno.

Agn. Sto siot Rocco xelo quelo a l'insegna del granzo?

Bar, Siora sì, giusto quelo.

Agn. Oh sì, la xè una bottega, che gh'ha de tutto. Me servo anca mi qualche volta da elo.

Bar. Oh in pochi ani el s' ha tirà suso pulito (c).

Mgn. Quelo, vedela, fiora Barbara, (li senta mo, ) quelo sarave un negosietto a propofito per la so puta-Bar. Andè de là fia, diseghe a Margarira, che la vaga al balcon, che la chiama Spítima, e che la ghe diga, che el vaga da fior Rocco marzer, e che el ghe diga, che el porta quà de l'indiana de do, o tre sorte. Gia. Siora si, subito. (parte.

# S C E N A II.

# Barbara , e Agnese ...

Bar. L' Ho mandada via, sala perchè....

Bar Per dirghe la verità, per parlarghe da amiga, su flo

(a) Rossi. (b) Il merciajo.

(c) Si è messo bene in piedi, fa una bella figura.

Agn. Oh, cara fiora Barbara. No bisogna po effer tanto tanto...

Bar. Oh cara fia. Co i sa, che una puta xè povereta, se tol de le boneman (a), e prefto se fa, e prefto se dise, e va fora la nomina (b), e su le botteghe se parla.

Agn. Xè vero ; ma bisogna pensar anca al modo de maridarla.

Rar. La senta; ghe digo la verità, come se fiusse davanti al Prencipe. Mi ho avà co m' ho marità quattro mile ducati de dota. Co xè motro el povero miona tio, ho fato pagamento de dota, e son reftada scoverta de domile ducati. I domile, che s' ha podeflo recuperar, i xè in zecca, e con quel poco de pro (c), e con un pochero di dimissoria (4), che m' ha lassà un mio barba, e con un prothero de laorier se andemo mantignindo, come che se pol. Se podesse logar mio. fio, se flo povero puto se podesse mantegnir, senza aver bisogno de mi, i do mile ducati mi ghe li darva e al fia. Ma la vede ben int ancuo (c), mi no posso tor al puto, per dar a la

( a ) Delle libertà .

(b) E va fuori, e si sparge la voce.

(c) Col fruito de 2000. ducati.

(d) Cosi si chiama in Venezia quel bene, che possede la donna maritata in vistà di donazione, o di legato, e indipendentemente da suo marito. (e.) In oggi.

### 42 LABUONA MADRE

puta. Ma gh'ho speranza, che el cielo l'agiuterà. El xè tanto un bon puto, che gh'ho speranza cetto, che la fortuna lo affitterà. Cossa disela sior Agnese? Me dala anca ela le bone speranze?

Agn. Mi sì, fia, el cuor me dise, che sior Nicoletto ha da far delle sortunazze (a).

Bar. Oh! che sia benedetto el so cuor!

# S C E N A III

### Giacomina, e dette .

Gia. Diora madre , xè quà Nicoletto.

Bar. Oh ho ben da caro (b). Dove xelo?

Gia. Gh' ho tirà adesso.

Bar, Gh' aveu dito a Margarita?

Gia. Siora si . Spilima no ghe giera , l' ha mandà Giandulla .

Agn. Che sazza de nomi xeli questi?...

Bar. Zente de campo (c), fia mia. Putazzi, che me fa qualche servizio, per no mandar la dona a torzion (d). Dove xelo Nicoletto?

Gia. L' anderà a despogiarse.

Bar. Avanti che el se despoggia, diseghe, che el vegna quà.

Gia. Siora sì.

Bar. E vu , aspettè de là , che co vegairà fior Rocco ve chiamerò .

Gia.

(a) Fortuna grande.
(b) Ho gran piacere...

(c) Gente di piazza, vagabondi, che s'impiegano per l' uno, e per l'altro, ma non vogliono assoggettarsi a) nessuno.

(d) A gironi .

Gia. Quel, che la comanda ( ogni tanto la vien fora ( a ) con dei discorsi, che mi non ho da sentir. ) ( par.

### N

Barbara , Agnese, poi Nicoletto .

Agn. L Adesso perchè la mandela via ?

Bar. Perchè vedela, co la xè qua, l'ascolta, la se incocalisse (b), e no la laora.

Agn. De diana! la la tien bassa dasseno.

Bar. Velo quà, velo quà la mia zoggia .

Nic. Patrone .

Agn. Patron sior Nicoletto. ( Mo che bon sesto de puto! )

Bar. Vegnì quà mo, fior baron, dove seu stà fin adesso? Nic. Da fior santolo .

Bar. Sempre da fior santolo sè stà?

Nic. Sempre co so andà via de quà fin adeffo.

Bar. Vardè, che el saverò, vedè.

Nic. La ghe domanda.

Bar. (Oh no ghè pericolo, sala). ( piano ad Agnese. ( piano a Barbara .

Agn. ( Oh se vede. )

Bar. Costa falo sior compare ? Nic. El sta ben, el m'ha dito, che la reverissa.

Bar. Cossa falo de la so doggia (c)?

Nic. La ghe xè passada.

Bar. Dasseno? Gh'ho ben a caro, che la ghe sia passada. Caminelo pulito?

Nic. Pulito. (Oh quante busie, che ghe peto!) Bar. Seu sta fora de casa con elo?

Nic. Siora sl .

Bar. Via conteghe a fior Aguese, dove che sè stà.

(a) Trova a far de ragionamenti ec. (b) S'incanta.

(c) Come fta del fuq dolore?

Nic. Cossa ghe importa a sior' Agnese de saver, dove the son stà?

Agn. Sì, caro fio, gh' averò gusto anca mi de sentir. So, che parlè tanto pulito. Conteme qualcossa.

Nic. Semo stai in tanti loghi, che no m'arecordo.

Bar. Mo via, qualcoffa ve arecorderè.

Nic. Semo stai in piazza (a), e po semo andai de longo per la riva dei schiavoni, e avemo voltà zoso per l'arsenal, e semo andai fina in barbaria dele tole. Dopo avemo tirà 20 per le fondamente nove, e 20 per cale de la testa, e semo andai al fontego de todeschi, e po fina in canaregio, e avemo passà traghetto a riva de Bialio, semo andai a far un servizio a i tre ponti, e po per il ponte de Rialto semo andai a trovar un amigo in cale delle balotte (b).

Agn Ih ih, avè fatto tre mia de strada.

Bar. Come alo fato mio compare a caminar tanto?

Nic. De diana! el camina, che malistente (c) ghe posso teenir drio.

Bar. Mo bisogna ben, che el fia varlo (d) pulito. E sì sala, l'ha abù una doggia, che l'ha tegnù do mesi inchiodà in tun letto, e no xè altro, che otto zorni, che el va fora de casa. ( ad Agnese

Agn. E la vol, che l'abbia fatto sto boccon de viazo? Oh no pol star (e).

Bar. Oh mio fio no dise busie.

Nic. Mi bufie? No so gnanca de che color che le fia le busic .

Bar. Poveretto elo, se el disesse busie!

Agn. Me compagneralo a casa, fior Nicoletto?

( a ) S' intende la Piazza di fan Marco.

(b) La è dove dimorava in quel tempo l'autore della commeda. (c) Che appena.

(d) Guarito bene. (e) Non pud effere.

Nir. Siora sì, volentiera. Agn. Nol xè stracco? Nic. Oh mi stracco! Bar. Oh i zoveni no se stracca mai, fia mia, e po no la vede, che colosso che el xè? Agn. Oh sì, el gh'ha ben messi i so ani. (a) Nic. La varda se son straco. Ah ah ah. (falta, e balla. Bar. Oh che te siestu! (b) cossa disela co bravo, che ci xè? Agn. I xè i so ani. (c) Nic. Ah ah . ( come fopra . Bar. Oe, oe, cossa xè quele cordele? ( d ) ( offerva nel ( luogo deil' orologio . Nic. Gnente, gnente, ( fia malignazo, no m' ho recor-·dà . ) Bar. Gh' aftu el relogio ? Nic. Oh giusto! Bar. Anca sì, che fior santolo t' ha donà el relogio? Nic. Siora sì, me l' ha donà fior santolo. Bar. Laffa veder mo. ( fi accofia a Nicoletto . Nic. Oh giusto! Bir. Via, volemo veder quel relogio . Nic. Coffa vorla veder? Bar. Anemo, no me se andar in colera. Nic. ( La toga via, la varda . ) ( mostra una chiave in ( Segreto . Bar. Anca de queste, fior paronzin? Nic. ( No la me fazza svergognar da fior Agnese. ) Agn. ( Coss' elo? Un relogio de piombo? ) ( forte . Bar. ( a) Gli anni ben messi vuol dire, che la flatura corrif-

ponde bene all'età.
(b) Maniera di applaudire, bassa, e considenziale.

(b) Mantera di applaudire, bassa, e considenziale (c) Quel che sa è adattato alla di lui età.

(d) Nastri.

Bar. Siora no : una chiave .

( con (degno . Agn. Oh siora sì, ghe no visto dei altri.

Bar. Coss' è ste cargadure? Cossa xè ste ambizion? Non le voggio affolutamente : fe che la fia la prima, e

l'ultima; m'aveu capio? ( a Nicoletto. ) Le xè cos-( piano ad Agnese. se da zoveni. ( a Barbara. Agn. (Eh sì, fredure.)

Bar. Un zorno, se gh' averè giudizio, poderè anca vu comparir co fa i altri, e gh'averè el relogio, e gh'averè tutto el vostro bisogno. Ne vero, sior Agnese? Agn. Certo, se el vorrà, se el tenderà al sodo (a).

Nic Songio cattivo adello?

Bar. Sta cossa la m'ha despiaso. E no par bon, e no sta ben, e ve lo digo da mare, e ve lo digo in fazza de una, che me pol insegnar, e che gh' ha de l'amor per la nostra casa.

Nic. Me vorla ben, fior' Agnese?

Agn. Sior sì, ve ne voggio anca a vu, come a voltra fiora madre, e a vostra sorela. Nic. Ma più a mi però.

Agn. Per cossa più a vu?

Nic. Cara ela, la diga de sì.

Agn. (El gh'ha la so bona malizia per altro.) ( piano ( a Barbara.

Bar. (Gnente, sala, nol sa guente.) (piano ad Agn.

# SCEN

Giacomina lavorando, e detti.

È quà el marzer. Bar. Che el vegna.

Nic. Chi xelo?

(2) Se avrà buona condotta.

Gia. Sior Rocco.

Nic. ( Per diana, no vorave, che el diselle dei do fazoletti, che ho tolto in credenza ). Con grazia. ( in atto di partire. ) Vago a far un servizio.

Agn. Arecordeve, che m'ave da compagnar a casa. ( a Nic. Nic. Siora sì, vago, e vegno. ( parte.

# S C E N A VI.

Barbara, Agnese, Giacomina, poi Rocco col giovine,

Bar. Coffa disela de quela frascaria del relogio? (ad Agn.

Agn. Oh la xè una cossa da gnente .

Ear. Oh mi son sutila (a), la veda, sutila co fa l'oggio. No ghe ne passo una, no ghe ne fazzo bona nissuna. E per questo el me teme, e no gibt periocolo, che el me lasca (b) un tantin, e posso star co i mi occhi serai, ecc ol se marieta<sup>4</sup>, chi el ghe tocca, poderà dir , me tocca oro colà. Oro colà, son dordo perese, oro colà.

Agn. (Oh bisogna, che vaga via, perchè la me ne dise tante, che debotto, debotto.) (c)

Roc. Patrone.

Bar. Sior Rocco.

Agn. Sior Rocco .

Roc. Patrona fiora Giacomina , patrona .

Gia. Patron.

Roc. Ala fenio i maneghetti?

Gia. Debotto.

Roc. Fala pulito? La lassa, che veda mo. ( si accosta.

(a) Delicata , rigorofa .

(b) Che mi manchi in niente.

(c) Or ora, or ora.

### 48 LA BUONA MADRE

Bar. Oh via, tendene a nu, fior (a). (a Rocco-Agn. De diana! ell'ha malillente (b) vardada. (a Bar. Roc. No la vol, che varda i farti mii (c) gnanca? (a Bar. Bar. I varderè co i sarà fenii.

Roc. Mo co cattiva che xè sta siora Barbara !

Bar. No lo saveu, che intendo (c)? feherzando.

Agn. E si, la ve vol ben, vedè. Se savessi cossa, che la
m'ha dito de vu.

Roc. Cossa gh' hala dito ?

Bar. Oh via, aveu portà ste indianc?

Roc. Siora sì: ghe ne vorla affae?

Bar. El nostro bisogno; nè più, nè manco. ( con afprezza. Roc. Sentela, che ben che la me vol? ( ad Agnese.) Vien quà, dame una man; tiremo avanti sto taolin. ( al giovine. ) ( Mo co bela, che la xè!)

Gia. Più de vu, certo, vedè.

Ear. Oc, digo... ( a Rocco, e Giacomina, fgridandoli.

Agn. ( La tasa. ) ( a Barbara. ) Ghe parlo brutto fior

Rocco ? ) ( a Giacomina.

Gia. (Ghe parlo belo a ela?) (ad Agnese.

Agn. (Sc siora madre ghe lo dasse per mario, no la so

torave?) (a Giacomina.
Gia. Co siora madre me lo dasse per mario, no varderia,
che el susse ne belo, nè bruto. (ad Agnese.

Agn. (Caspita! la m'ha resposo da savia fibilla.)
Roc. Oh son quà. De che qualità la voravela?

Agn. Lassè veder. Roc. Per cossa ala da servir?

Agn. Per una traversa.

Roc.

(a) Badate a noi.

(b) Appena.

(c) Gli affari miei.

(d) Che sono amara, cioè severa.

1.300

Roc. Caspita! graffo quel dindio! (4)

Bar. Credevi, che ve despogiessimo (b) la bottega?

Roc. Oh gnente; le comandi pur, son a servirle. Le xè patrone, se le ghe ne vol anca un brazzo. Per chi ala da servir, se è lecito?

Aen. Per quela puta,

( accennando Giacomina. Roc. Oh co l' ha da servir per quela puta, la lassa far a mi. No voleva metter man a una pezza, ma co se tratta de ela, tutto: parona de tutto.

Gia. Anca sì, che averè portà de le strazze?

Roc. Mo la gran desfortuna, che gh'ho in sta casa! se la madre xè cattiva, la fia xè pezo.

Agn. Chi sprezza vol comprar, vedè, sior Rocco.

Roc. Brava sior' Agnese . Anca mi, vedela, dele volte digo: roba cativa; ma se podesse comprar, compreria .

Bar. E cusì ? Vienla fora sta gran bella cosa d'indiana ? Roc. Oh vela quà (c). Questa xè la soa (d). La varda mo, se de sta sorte la ghe n' ha più visto?

Bar. Oh quanta cola!

Agn. Questa, co la xè lavada, la deventa una strazza (e). Gia. E che fiori smorti (f), che la gh' ha.

Roc. Ho inteso, ho inteso. Mettila via. ( al giovine ) La varda questa.

Gia. Oh che roba!

Bar. Ste strazze ne mostrè?

Roc. No le vaga in collera , via, no le vaga in colera : le varda st' altra.

Gia. Oh che roba da vecchia!

(a) Gran cofa! gran provigione! in fenso ironito. (b) Credevate, the si volesse comperare tutto quel, the

avete nella vostra bottega? (c) Eccola quì. (d) Cioè a proposito, buona per la giovine.

(e) Un cencio. (f) Pallidi, cattivi colori. La buona Madre.

Agn. Questi xè scarti (a).

Bar. Siora sì, tutti scarti.

Roc. Scarti le glie dise? Vorave averghene affae de sti scarti. La toga, questa no la dirà, che el xè un scarto: ghe n'ho vendù stamattina vintiotto brazza per una novizza. Via, che la toga de questa per bon augurio . ( a Giacomina.

Agn. Ghe piasela, fiora Giacomina?

Gia. Cust. e cust.

Roc Mo la xè molto difficile da contentar.

Bar. No gh' hè miracoli ; ma la xè meggio dele altre .

Agn. Za el meggio i lo tien sempre indrio (b). Bar. I vol dar via le cale (c), se i pol .

Roc. Mi lasso, che le diga. Ma de sta sorte de indiane in sto paese voggio che le stenta a trovarghene.

Agn. Quanto al brazzo de questa? Roc. Vorla che fazza una parula sola?

Bar, Via sentimo sta parola.

Roc. A qualchedun altro ghe domanderave sie lire al brazzo : ma con ele, quel che le comanda , cinque lire e mesza, e la so bona grazia.

Agn. Ih ih, cinque lire e mezza?

Bar. Se no la ghe ne val gnanca quatro. Roc. Cinque lire ghe le darave mi , se le ghe n'avesse cinquanta pezze, e vorave chiapar tanti bei da die-

se (d). Agn. La deu con quattro lire e mezza?

Roc. I me dà de più, se la porto in ghetto (e).

Bar. Oh no la le val quattro lire e mezza.

Gia. Za con nu altre el butta più carigolo (f), che coi altri .

Roc.

(a) Robba veduta, e rifiutata da altri.

(b) Indietro . (c) Il peggio . (d) Da dieci foldi . (e) Cioè, se vado a metterla in pegno .

(f) Vuol vendere a più caro prezzo.

Roc. La xè patrona per gnente, se la comanda, ma co se tratta de negozio, no posso far torto ala mercanzia.

Agn. Mo andè là, che sè un gran gazabin (a).

Roc. Oh cara fiela benedetta! quanta ghe ne comandela?

Agn. Tre brazza, nevero fia?

Roc. Oh da xè granda, sala, ghe ne vol tre e mezzo per ela.

Bar. O i basta tre brazza.

Agn. Sior no, fior no, tre e mezzo.

Roc. Brava, è meggio, che ghe ne avanza, che ghe ne manca, dè qua la forfe (b). (al giovine.

Bar. Ma quanto? (a Rocco.

Roc. Se giusteremo .

Bar. Gnanca un bezzo più de quatro lire e mezza.

Roc. Le me daga de più tutto quel, che le vol. La toga via, quatro e quindese.

Bar. Sior no, fior no, quatro e meza.

Roc. Voggio servirla, come che la comanda. Tanto xè mercante quel che vadagna, come quel che perde.

La vegna quà, la tegna ella il brazzoler (c). (a)
(Giacomina.

Bar. Sior no, sior no, lo tegnirò mi. Roc. Quel, che la comanda.

Agn. Oe, no ve misure le ongie (d).

Roc. Oh poveretto mi!
Gia. Vardè ben, che voggio la bona mesura.

Roc. Anca la bona misura .

Bar. Tagic quà. ( accenna dove vuole, che tagli .

Agn.

(a) Accorto, avvantagioso.

(b) Forbice.

(c) Il braccio, misura di Venezia, e di Lombardia, che corrisponde all'incirca alla mezza canna, e alla demiaune di Francia. (d) Unghie. Agn. Quà, quà. (per averne un poco di più.
Gia. Un pocheto più in quà. (per averne ancora di più.
Rec Oli che bon underso, che formal (per averne).

Roc. Oh che bon vadagno, che fazzo! ( taglia . ) La toga, che la gh'ha una traversa da sposa.

Agn. Quanto gh' avemio da dar?

Roc. Le fazza el conto. A so modo, quattro lire e mezza. (piegando.

Agn. Quattro, e quattro otto, e quattro dodese. Dodese lire.

Roc. E meza; e po ghe xè el mezo brazo.

Bar. Che fa in tutto quatro, e quatro otto, e do diese e do dodese, e do quattordese, e cinque.

Roc. No, la veda; fa quindese e cinque, co la vol sa-

Gia. Mo fior no, quatro lire e mezza, e quatro lire, e mezza fa otto, e una nove, e quatro lire e mezza fa nove, e una diese, e una undese e mezza, e do, quanto fa?

Agn. Aspettè mi, aspettè mi (a). Se i fusse quatro brazza, saria sedese, e una dissette, e una disdotto. Batter mezo brazo, che sa do, e cinque; batter do e cinque, me par che le resta quindese.

Bar. Siora no, la ghe dà de più.

Gia. No, la ghe dà de manco.

Bar. Tasè là, vu, fiora dottora .

Roc. Co la me vol dar el me giusto, me vien quindese, e quindese.

Agn. Tolè donca. Do ducati d'argento (b).

Gia, Un trairo indrio ...

Roc.

(a) Lasciate fare a me. Fard io il conto.

(b) Il ducato d'argento, cioè ducato in ispezie, esfettivo vale lire otto di Venezia, ed il ducato, che si dice corrente, ma che non esse in ispezie, vale sei lire, e quattro soldi. Roc. Gh' ala paura, che no ghel daga? La toga. Se la ghe lo vol donar a sto puto.

Agn. Sì, sì, via, deghelo.

Bar. Andè là, che save far pulito. ( a Rocco

Roc. Comandele altro da mi?

Bar. Gnente altro per adesso.

Roc. Se le comanda: gh'ho della cambrada bellissima, e a bon mercà. Vorle vederla?

Bar. No, no, no volemo altro.

Roc. Le la toga , le me la pagherà to le vorrà . Sconteremo co la fattura dei maneghetti.

Cia. No, no, fior co ho fenio el laorier, me piase de tirar i mi cari bezzetti.

Roc. Quando vorla, che vegna?

Bar. Ve li manderemo a bottega .

Roc. No le vol, che vegna? Pazienza. Le m'ha in cartivo concetto . E sì, sale ? Spero ancora de maridarme à Agn. Quando la feu, fior Rocco?

Roc. Più presto che podesò .

Agn. Gh' aven gnente gnancora?

Roc. Per adello no .

Agn. Voleu, che mi ve la catta (a)?

Roc. Magari .

Agn. Quanti bezzi voleu?

Roc. Veder el pezzo, e po contrattat.

Agn. Ve basteravelo un mieretto de contai (b)?

Roc. La senta: laffando le burle, mi son povero fiol, ma i bezzi no me fa gola. No digo, che se sa, che qualcolla ghe vol, ma piuttofto mile da una, che me piaselle, che quatro mile da una, che no me piasesse.

(a) Che vi trovi una sposa.

(b) Sareste contento di un migliajo di ducati in denaro contante.

# LA BUONA MADRE

Agn. Per esempio, i mile qua da sta banda ve piaserave-( accenna Giacomina.

Roc. Son quà, carta penna, e calamar.

Bar. Anemo, anemo, fenimo sti stomeghezzi (4). Roc. Vela quà; sempre cusì la me tratta.

Agn. Sior Rocco, vegnime a trovar.

Roc. Quando ?

Agn. Ancuo. Porteme dei fazzoletti. Roc De quali vorla?

Agn. Portemene de do o tre sorte.

Roc. Da naso?

Agn. Da naso.

Roc. Vorla de quelli, che gh' ho dà a fior Nicoletto? Bar. A che Nicoletto?

Roc. A so fio .

Bar, A mio fio gh'avè dà fazzoletti? Rec. Siora sì, a so fio, e el me li ha anca da pagar.

( a Barbara.

# SCENA

### Nicoletto, e detti.

Nic. Diora, fiora sì, xè vero. I ho tolti per fior santolo.

Bar. ( Voleva ben dir mi ). Perchè no me l'astu dito? Nic. M'ho desmentegà (b).

Roc. Oh patrone, ancuo vegnirò da ela . (ad Agnese.

Ang. Sl, v'aspetto . Roc. Siora Giacomina, patrona.

Gia Patron.

Roc. Patrona fiora Barbara.

( con affettazione . Bar. Patron fior Rocco! ( caricandolo . Roc.

( a ) Scioccherie , ragazzate ,

(b) Mi fono fcordato, .

Roc. Siela benedetta. Chi sa? Bafta. (Se credeffe, che la gh' aveffe i mile ducati. Xè, che ho paura, che no la gh'abbia gnanca mille fanfani) («). (parte.

### S C E N A VIII.

Barbara, Agnese, Giacomina, e Nicolesso.

Gia. GRazie, sala, fior' Agnese.

Agn. Oh cossa disela? Per ste minchionerie no se ringrazia gnanca.

Bar. Vediltu, fio? Sior'Agnese la gh'ha pagà una traversa a to sorella.

Nic E a mi me donela gnente?

Agn. Coffa vorlo, che ghe dona?

Nic. Anca mi una traversa . ( ridendo :

Bar. Oh che matto! sentela co bufoncelo che el xè?

( ad Agnefe.

Nic. (Magari che la me la dasse! la porterave in cale de l'oca.)

Agn. Oh, se la me permette, fiora Barbara, vago a casa.

Bar. Dirave, se la vol restar a far penitenza (b), ma la
penitenza la saria tropo granda per ela.

Agn. Grazie, grazie, fiora Barbara. Bisogna, che vaga a casa, che aspetto zente. Oe, la diga, se vieu fior Rocco, vorla, che intaolemo (c) gnente el dis-

Bar. Oh costa vorla intaolar? In ancuo (d) come vorla,

(a) Fanfano è cofa di niun valore. Mille fanfani vuol dir niente.

(b) Se vuol restar a pranzo.

(c) Che intavoliamo.

(d) In oggi.

# 56 LABUONA MADRE

che ghe prometta mile ducati de contai, e po tuto quelo, che ghe vien drio?

Agn. Mo m' ala dito dei do mile ducati?

Bar. E mio fio, poverazzo?

Agn. Per so fio qualcossa sarà; no la pensa a so sio. Le me daga la vesta, e el zendà.

Bar. Via, servila, Giacomina.

Gia. Subito. (prende la roba, e l'ajuta.

Bar. (Oh el cielo lo voggia! mi credo, che moriria de

consolazion). Via, vate a metter el tabarro. (a Nic. Nic. Subito. Per diana gh' ho a caro, farò un'altra sbrisendina (a) in cale dell'occa.

sadina (a) in cale dell'occa.) (parte.

Bar. Vedela? Con che alegria che el la serve? (ad Agn.

Agn. Oh quel puto, lo volemo far un'ometto. (vestendos.

Bar. Altri, che ela no lo pol agiutar.

Agn. Se se savelle la so intenzion. (come fopta-Bar. La so intenzion? La so intenzion no xè altro, che

de esser bon, e de sar tutto quelo, che se ghe dise.
Nic. Son quà, vorla, che andemo? (col mantello.

Agn. Si, andemo. Patrone.

Bar. Patrona.

Bar. Daghe man, sastu, zo per le scale. (a Nicoletto -Nic. Siora st.

Agn. Eh el farà pulito.

Bar. Caspita! la laffa far a elo.

Nic. (Se ghe podeile cavar qualcoffa!)

Agn. A bonreverirle. (parte con Nicoletto .
Bar. Patrona.

### ATTO SECONDO. 37

### S C E N A IX.

# Barbara , e Giacomina .

Gia. ( DPiega l'indiana, e la guarda. )

Bar. Vedeu? Gh' avevi voggia de una traversa, e el ciel v' ha proviíto.

Gia. Vorla che me la fazza?

Bar. Fenì i maneghetti .

Gia. Cara ela, la lassa, che me fazza sta traversa. Bar. Via fevela.

Gir. Cr. Lala ala

Gia. Co bela che la xè! la me daga de le azze (a).

Bar. Mi no so, se ghe n' abbia. Per diana m' no desmentegà de farmene dar da fior Rocco. Adello, adello, voi voi mandar da elo, e voi, che sora fto marca el me daga de le azze.

Gia. In tanto laorerò in tei maneghetti . ( fiede, e lavora . Bar. Margarita .

# S C E N A X

# Margarita, e dette.

Mar. DIora.

Bar. Vardè, e se ghe xè qualchedun da mandar da fior Rocco, che el me manda un poco de azze da cuser la traversa de indiana.

Mar. Vorla, che vaga mi în t'un salto?

Bar. Sì, andè vu, ma fe presto.

Mar. La diga, alla savesto dei do fazzoletti?

Bar. Che fazzoletti?

Mar. Che ha tolto fior Nicoletto .

Bar.

(a) Mi dia del filo.

### 38 LABUONA MADRE

Bar. Chi ve l'ha dito?

Mar. El zovene de fior Rocco.

Bar. E lo so, el li ha tolti per so santolo.

Mar. Per so santolo?

Bar. Siora si: seu quà co le vostre solite maraveggie?

Mar. Eh no digo altro. ( La se ne accorzerà ela. ) par.

Bar. ( No vorave, che custia fuste innamorada de mis fio, e che perchè el xè un bon puro, che no tende a ste cosse, la lo tolesse a perseguitar. Oh averzirò ben i occhi, )

Mar. Sala chi xè ?

Bar. Chi xè ?

Mar. So fior compare Lunardo.

Bar. Gh' ho ben a caro dasseno.

Mar. La ghe domanda dei fazzolesti.

Bar. Via, via, siora dottora, diseghe: ehe el resta servido.

Mar. (La xè orba a sto segno, poverazza.) ( parte.

Gia. Vorla, che vaga de la?

Bar. No, no, fia, ste pur. (Sior compare so, che omo che el xè, de diana me fiderave de elo, se ghè n'

avelle diese pute, se no basta una, el xè un omo da ben, e po el xè in un'età, che no ghe pericolo, che nissun possa dir. )

Gia. (Gh'ho una rabbia co sto mio santolo, che no lo posso soffrir. El me dise certe parole, el me sa certi atti... no ghe l'ho gnancora dito a siora madre, ma in verità, se el seguita, ghe lo digo.)

Bar. El stà molto assae a vegnir dessuso!

Gia. Bisogna, che el stenta per la so doggia.

Bar. No aveu sentio Nicoletto, che el xè vario affatto? Che l'ha caminà debotto (a) meza Venezia?

Gia. Siora si, no me recordaya.

Bar. Velo quà, velo quà...

SCE-

(a) Quafi.

# Lunardo, e dette.

Lun, Dlora comare, patrona. ( col bastone zoppicando.

Bar. Patron, for compare. Lun. Fiozza, fioria, fia mia.

( dolcemente.

Gia. Patron .

Bar. Coffa gh' alo ?

Lun. Me fale la carità de darme una carega da sentar?

Lun. No sala, fiora comare? La mia solita deggia. Bar. Via daghe una carega.

( a Giacomina .

Gia. Siora sì, subito.

( va a prenderla.

Bar. Mo no gierelo varlo?

Lun. No, fia: da tre, o quattro zorni in quà stago pezo, che mai. Ma, bisogna aver pazienza! el cielo vol cusì, per mortificarme. Grazie, fia, fieu benedeta . ( a Giacomina ) Ahi ahi . ( fedendo .

Bar. E perchè alo fatto stamattina quel boccon de caminada ? Lun. Cara fia, giera un pezzo, che no ve vedeva. Da ca-

sa a quà gh' averò mello do ore .

Bar. E nol xè sta a castello, all'arsenal, sulle fondamente nove, a rialto . . .

Lun. Ih, ih gnanca in tun mese no fazzo tutta sta strada. Bar. ( Oh poveretta mi! ) Ala visto mio sio stamattina? Lun. Siera no, sarà quindese zorni, che nol me vien a

Bar. (Oh povereta mi! oh povereta mi!)

Gia. ( Oe! le busie gh' ha curte le gambe . ) Bar. La diga, caro fior compare; gh' ala ordenà dè fazzoleti a mio fio ?

Lun. Cara fiora, no ve dighio, ehe xè quindese dì, che nol yedo?

Bar. Ma avanti, ghe li avevelo ordenai?

Lun.

### 60 LABUONA MADRE

Lun. No, fia, no gh' ho ordenà gnente.

Bar. (Ah saffin! ah infame! ah traditor de la to povera mare.)

Lun. Coss' è fiora co.nare? Cossa xè stà.

Bar. Giacomina.

Gia. Siora.

Bar. Presto, vame a tor la mia vesta, e el mio zendà.

Gia. Siora sì, subito. (Oh poverete nu! no ghe mancarave altro, che mio fradello buttasse mal.) (parte.

# CENA XII.

# Barbara, e Lunardo.

Bar. (V Oggio andar da fior Agnese; subito, non vorave, che el me scampaffe. Can, ladro, saffin, me lo voggio frantumar (a) sotto i piè.)

Lun. Via, fiora comare, se pol saver cossa che la gh'ha?

Bar. Oh', fior compare, son disperada.

Lun. No, fiora comare, no la diga cusì; no bisogna mai

desperaise.

Bat. Se trata de un fio; de un fio, che m'ho arlevà con tante firuffie, che m' ho contentà de patir mi per elo, che ho magnà più lagreme, che bocconi de pan, e co credo de averghene consolazion, lo scoverzo bufaro (b), pien de cabole, pien de invenzion. E no la vol che diga? E no la vol, che me despera?

Lun. Oh zoventù benedetta! Gh'halo pratiche?

Bar. Non so gnente, ho paura de sì.

Lun. Oh ste pratiche le xè la rovina de la zoventù.

Ban' (Me despiase, che no ghe xè Margarita. Certo, certo la sa qualcossa. Quela cale dell'oca me dà da sospettar.)

SCE

(a) Stritolare. (b) Bugiarde.

### S C E N A XIII.

# Giacomina , e detti .

Gia. LA toga: dove vorla andar, siora madre? (le (dà vesta, e zendale. Bar. Gnente, gnente, aspetteme, che adesso vegno.

bar. Guente, guente, aspetteme, the adend veguo.

( veguoli.

Gia. Stala un pezzo?

Bar. Vago da fior Agnese, e torno. I xè quatro passi. G.a. No ghe xè gnanca Margarita. La xè andada dal marzer.

Bar. Ve lasso sire Lunardo; fin che vegno, el ve sarà compagnia, nevero? (a Lunardo vestendos. Lun. Co se tratta de servirla.

Gia. Eh no, no, se el vol andar, che el vaga, mi no gli ho paura.

Lun. Eh no, fia, le pute in casa no le sta ben sole. Starò mi, starò mì.

Bar. Con so bona grazia, fior compare; la me aspetta, che adesso torno. Vardè sto zendà; come xelo? No ao gnanca quel, che fazza, nè quel, che diga. Son fora de mi. Prego el cielo, che me tegna le man.

[ parte . [ parte . ]

# S C E N A XIV.

# Lunardo, e Giacomina.

Lun. ( V Ardè, quando, che i dise dei accidenti. Sto bon incontro nol me xè più capità. ) Gia. ( Lavorando nei manichetti. )

Lun. Cossa fala, siora Giacomina?

Gia. Nol vede? Laoro.

Lun.

### LA BUONA MADRE

Lun. Perchè no se sentela?

Gia. Perchè no son fracca.

Lun. Via, che la se senta.

Gia. Oh n'importa.

Lun. Via, che la se senta. Per ubbidienza. El santolo se ubbidisse, che la se senta.

Gia. Sior sì, ubbidirò. ( tira la sedia lontana, e siede . Lun, Cusì lontan la se tira?

Gia. Ghe vedo meggio.

Lun. Lagh' ha rason. Me tirerò un pocheto anca mi. ( vuol accostarsi colla sedia, e la doglia l'incomoda ) Ahi, ahi malignaza sta doggia!

Gia. ( No! me fa gnente de peccà. ) (a)

Lun. Fiozza (b), che dizial (c) gh' aveu?

Gia. Oh un strazzetto de laton .

Lun. Disè, voleu, che ve ne paga un d'arzento? Gia, Grazie, grazie; gh'ho questo, che me fa, e me

Strafa (4)? Lun. Lasse, che veda mo sto bellaoriet? (e) (si mette

( gli occhiali . Gia. Oh, no ghe xè gnente de belo.

Lun. Eh ghe xè ben qualcossa de belo lu. ( guardando la

Gia. ( Oh co stuffa che son. ) Lun. Cara fia, lassè, che toga la misura del vostro dizial ?

Gia. Sior no . Lun. Ma via.

Gia. La fenimio?

( s' alza à

( giovine .

SCE-

(a) Non mi fa compassione. (b) Figlioccia.

(c) Ditale per lavorare.

(d) Ho questo, che mi basta. (e) Questo bel lavoro :

# ATTO SECONDO. 63

# SCENAA

# Margarita, e detti.

Mar. Son quà co le azze.

Gia Dè quà, dè quà. Mar. Dove xè, la patrona?

Gia. No la ghè. Adess' adesso la vien. (in atto di partire.

Lun. Dove andeu ficzza?

Gia. Vago a taggiar una traversa.

Lun. Volen, che vegna anca mi ? ( vuol alzarfi, e non può.

Gia. Sior no, fior no.

Lun. Deme man, the me leva suso.

Cia. (Eh che el vaga in malorzega) (a). (parte.

# S C E N A XVI.

# Lunardo, e Margarita.

Mar. V Orlo, che mi l'agiuta?

Lun. Sì, fia, feme la carità.

Mar, Volentiera . ( gli dà mano . Lun. Sieu benedetta . Cusì me piase le bone putele , de

bon cuor. Vu almanco no sè rustega (b) co sa siora Giacomina.

Mar. De diana! co se pol far un servizio!

Lun. Nevero, sia? Cara vu deme man . Mar. Vorlo andar via?

Lun. Vien de l'aria da sto balcon , vorave tirarme un pocheto più in là .

Mar. Cossa gh' alo, che nol pol caminar?

Lun.

(a) Quasi alla mal ora, ma modestamente.
(b) Selvaggia.

•

### LA BUONA MADRE

Lun. Una doggia in tun zenecchio.

Mar. Da cossa ghe xela vegnua?

Lun. No, so, fia mia, el mal, co vol vegnir, el vien . Eh sì savè, de mi no se pol dir gnente. M'ho sempre governà.

Mar. El xè un omo tanto da ben .

Lun. Chi ve l' ha dito, fia, che son un omo da ben? Mar. La patrona.

Lun. Per grazia del ciel gh'ho sto bon concetto. Tireme in quà la carega.

Mar. Volentiera. ( gli dà la sedia. Lun. Ahi, ahi. ( sedendo.

( fiede !

Mar.

Mar. Poverazzo el me fa peccà.

Lun. Senteve anca vu arente de mi.

Mar. Vorla, sì? La toga. Lun. Seu da maridar?

Mar. Sior si.

Lun. Perchè no ve marideu?

Mar. Perchè son povereta, e nissun me vol.

Lun, Se ne marida tante anca senza dota .

Mar. Se fusse bela!

Lun. Mo andè là, che gh' avè do occhj, che brusa. (4) Mar. Disela daseno?

Lun. Se savessi cosa che me piasè! (b) Mar. Con tutta la doggia?

Lun. Vardè mo, ve piaselo sto bel fazzoletto?

Mar. Belo, belo, dasseno.

Lun. Se, volè, sè parona. Mar. Grazie, recevero le sue grazie. ( to prende ?

Lun. Coffa gh'aven nome ?

Mar. Margarita.

Lun. Margarita, me voleu ben?

(a) Che ardono, cioè due begli occhi,

(a) Se sapeste quanto mi piacete.

# ATTO SECONDO. 65

Mar. No se salo? (Oh che te puftu! (a) Vardè dove che se cazza l'ira.) (b)

Lun. No ghe disè gnente, savè, a la vostra parona. Mar. Oh sior no, nol s'indubita.

Lun. Me vegnireu a trovar?

Mar. Oh cossa vorlo, che diga la zente?

Lun. Son da maridar anca mi.

Mar, Alo intenzion de voletse maridar ?

Lun. Perchè no?

Mar. ( Se nol gh'avesse la doggia. )

Lun. Sentì, son ricco, savè.

Mar. Oh xè quà la parona. Lun. No parlè, vedè.

Mar. Oh no parlo .

(s'alza

# E N A XVII.

### Barbara . e detti .

Bar. X Elo vegnù a casa mio fio? (a Margarita. Mar. Siora no.

Bar. Ah povereta mi! dove mai saralo?

Mar. No xelo andà a compagnar fior Agnese?

Bar. Siora sì, son stada da ela. La m'ha dito, che malistente (c) el l'ha compagnada a la porta, l'è corso via, e no so dove che el sia; povertra mi, no so dove che el sia.

Mar. El sarà in cale de l'oca.

Bar. Mo da chi in cale de l'oca? Se savè qualcossa, parlè. Mar. Mo, cara ela, se parlo no la me crede, la me salta (d), la me dise, che voi metter mal.

Bar.

(a) Oh che tu possa ec. (b) Guardate dove si caccia.

l'ira; maniera di maravigliarsi.

(c) Appena. (d) Va in collera, mi grida.

La buona Madre. E

# 66 LABUONA MADRE

Bar. Cara Margarita, se me volè ben, diseme tutto, diseme quel che savè. Za vedo, che mio fio no xè più quel, che elgiera. L'ho scoverto busaro, no ghe credo più. Ma remediemoghe se se pol; anca elo fior compare, in tel caso, che son, nol me abbandona per carità.

Lun. Son quà, in quel che posso. ( Anderave pur via tolentiera. )

Mar. Vorla, che ghe conta?

Bar. Si, conteme .

Mar. Co la vol, che ghe conta, ghe conterò. La sappia che fior Nicoletto in cale de l'oca el va da una puta, e flaputa lagh'h las omare. Ma somare la gh'ha maridà altre tre fie senza dota, e fior Nicoletto i do fazzoletti el ghe li ha donai uno a la fia, e uno a la mare. E sala chi l'ha menà in fla casa? Sior Gasparo Latughetta, un zogador, un scavezzacolo, e so fio, sala, el voleva, che mi ghe impreflaffe un ducato e perchè no ghe l'ho dà, el m'ha maledio, e l'ha dito cappetto, e vofia, che ghe ne conta una granda? El gh'ha el cortelletto in scarsella ... Bat. Chi?

Mar. Sior Nicoletto . . .

Bar. Mio fio?

Mar. Sì anca da quela, che son.

Bar, Povera dona mi! ala sentio, fior compare?

Lun. Ho sentio mi.

Bar. Ghe disela poco travaggio a questo?

Lun. Ah l'ho sempre dito. Le donne xè la rovina del mondo.

Mar. (Ma gnanca a elo no le gh' incende. ) (a)
Bar. Saven dove, che le staga ste done in cale de l'oca?

( a Margarita. Mar.

(a) Però le donne non dispiacciono nemmeno a lui,

Mar. Sala chi lo sa? Chi le cognosse, e the m'ha contà tutto? La lavandera, che ghe lava anca a cle, e se la vol, se la ghe dona un da trenta (a), m' impegno, che la la mena (b) fina alla porta, e la ghe fa anca tirar (c), e la la mena de suso (d). Bar. Dove se porla trovar la lavandera?

Mar. Adefo, co son vegnua via dal marzer; ho vifto,

che la se metreva al mastello (e).

Bar. Andela a chiamar, diseghe, che la vegna con mi; ghe darò un da trenta, ghe darò un ducato, ghe darò tutto quel, che la vol.

Mar. Siora sl, vago subito. (Malignazonazzo (f)! ti imparerà a maledir.) (parte. Bar. Sior compare, la me fazza la carità da vegnir con

Lun. Come vorla, che fazza? No sala, che no posso caminar?

Bar. Anderemo in barca.

Lun. Cara ela, la me despensa.

Bar. No la me abbandona, no la fazza; che daga in qualche desperazion.

Lun. Oh povereto mi!

( stenta ad allontanarsi .

( l' ajuta .

Bar. La me daga man. ( Pajuta. Lun. In casa de done mi no paro bon, no me piase ...

Bar. Coffa gh'halo paura? El vien con mi. Presto, sior compare.

Lun. Ma se stento a caminar.

Bar. Andemo, che ghe darò man. (gli dà mano.) Chi l'avesse mai dito! un puto de quela sorte!

(a) Trenta foldi. (b) Che la conduce.

(c) Le fa aprir la porta. (d) E la conduce di sopra, cioè in casa.

(e) Cioè principiava il bucato.

(f) Briconcello, parlando di Nicoletto.

### ALA BUONA MADRE

Lun. (Camminando, e parlando con calore, da degli uni a Lunardo, ed egli si duole.

Lun. Ahi .

Bar. El giera le mie vissere, la mia consolazion . I-me l' ha rovinà.

Lun. Ahi.

Bar. Sior compare, per carità. (agitata lo fpinge, e par. Lun. Siora comare, no me precipitè. (traballa, e zoppi-(cando parto.

Fine dell' Atto Secondo .



# ATTO TERZO

Camera in casa di Lodovica.

Lodovica, Daniela, e Nicoletto. Lod.  $B_{\rm Ravo}$  , bravo , fior Nicoletto, avè fatto ben a

tornar.

Nic. E ela gh' ala a caro (a), che fia torna? (a Dan.

Den No mala? Manual A.C.

Dan. No vorlo? Magari stasselo sempre con mi.

Lod. Chi sa? Pol esser, she un zorno el ghe staga; no
vero, sio mio?

Nic.

(a) Ha piacere.

E

Nic. Per mi gh'ho bona speranza.

Dan. Se el me volesse ben .

Nic. No la crede, che ghe ne voggia?

Dan. Un pocheto.

Nic. Oe un pocheto la dise?

( a Lodovica. Lod. No vedistu, fia, se el te vol ben? El xè andà a rialto, el xè andà a far i so servizietti, da ometto, e po subito el xè tornà. Disè, sior Nicoletto, i aveu scoffi i bezzi a rialto?

Nic. Siora no, no i ho scoffi .

Lod. Mo perchè no i aveu scossi?

Nic. Perchè quel, che li aveva da dar, nol giera gnancora vegnù, e mi m' ho stuffa de aspettar, e son vegnù via .

Lod. Vedeu? Ave fatto mal , dovevi aspettarlo .

Nic. M' ha premesto de vegnir quà . No vedeva l' ora de tornar a veder fiora Daniela .

Lod. No seu stà quà tutta sta mattina? Che bisogno ghe giera, che lasessi star de far i vostri interessi? Quefte le xè putelae ( a ).

Dan. Poverazzo! Se vede, che el me vol ben.

Lod. Oh el ben , el ben ... ghe vol altro , che ben . Se l'avesse scosso i so bezzi, se el fusse vegnù quà co i fie . o settecento ducati in scarsella, l'averave parso più bon,

Nic. Credela, che no gh'abbia bezzi? Se la vedesse quanti che ghe n' ho a casa.

Lod. E adoffo no ghe ne porte?

Nic. No ghe ne porto, perchè son tropo ladin; ( b ) gh' ho le man sbuse (c). Co ghe n'ho, no i xè mii. Se i me ne domanda, no me posso tegnir. Averò d'aver o tre, o quatro mile ducati de bezzi imprestai.

(a) Ragazzate. (b) Troppo facile, generofo.

(c) Ho le mani bucate.

Lod. Mi ho pensier, sior Nicoletto, che siè una bella panchiana (a).

Dan. Via, no la ghe diga ste cosse.

Nic. Mi panchiana? Per costa?

Lod. Perchè fla vostra generosità in casa nostra no l' avemo gnancora vista.

Nic. Cossa vorla che fazza? La diga .

Lod. Oh mi no voi gnente, vedě. Ně mi, ně la mia puta no semo de quele. Ma co se pratica, co se vol ben, e co se ghe n° ha, e co se gh ha cuor, se procura de faslo cognosser con civiltà, con bona maniera, e no se vien a far de le spampanae: (b) gh' ho quello, e gh' ho st' altro. Se li gh' avè, peteveli.

Nic. Da una banda la gh'ha rason. Se non ho fetto, fa-

Lod. Ve n'aveu per mal, fio? Ve parlo da mare (c), savè. Perchè, vedeu? Vorave, che Daniela fusse segura, che ghe volè ben.

Nic. Se no ghe volesse ben, no vegnirave quà.

Lod. Oh sì sì; ma se va cussì, de le volte, per devertirse.

Dan. Se no fusse segura, che el me volesse ben, me vorave andar a negar. (d)

Nic. De diana! ghe ne voggio tanto.

Lod. Ma che intenzion gh' aveu? Spiegheve.

Nic. Cossa vorla, che diga? No sala?

Dan. Oe, sta a vu, vedè. Per mi no digo de no seguro.

Lod. Oh no sta, nè a vu, nè a elo, patrona. Bisogna
veder se mi voggio.

Nic. Mo cossa no vorla?

Lod. Mi no voggio morosetti per casa. Ho fatto la guardia

(a) Uno spaccone, bugiardo.
(b) Sparate, grandezze.

(c) Gome una madre. (d) Affogare.

dia a le mie pute tanto, che basta. Ghe n'ho maridà tre, fio caro, e con tutti ho dito cusì. O drento, o fora (a).

Dan. Oh che el dise dasseno, o che el dise da burla. Se el dise dasseno, tanto fa, che se destrighemo.

Nic. ( Cossa che me trema le gambe! )

Lod. Da chi dependeu? Nic. Da nissun .

Dan. Ghe comandela so siora madre?

Nic. Oh giusto! no son miga un putelo.

Dan. Perchè vorlo tirar avanti?

Lod. Perchè el te vol poco ben.

Dan. Se nol me vol ben, che el me lassa star. Lod. Co no se vol, e co no se pol, no se vien a metter

suso le pute.

Nic. De diana! non ho miga dito de no volerla. Lod. Mo no avè gnanca dito de torla.

Nic. Siora sì, la torò.

Dan. Oh siestu benedetto! l'ha dito, che el me torà.

Lod. Ghe prometeu? Nic. Ghe prometto.

Dan. E mi, Nicoletto, ve prometo a vu.

Nic. E mi a vu.

Lod. Senti, savè, arecordeve ben , che avè promesso a mia fia, che avè promesso a una puta: povereta sì, ma onorata, che per vu l' ha lassà tre o quattro par-- tii, che se mai ghe manchesti, prima de tutto el cielo ve castigheria, e po ghe xè bona giustizia, e mi. savè, gh' ho de la protezion in sto paese, che ve farave tremar.

Dan. De diana! se el fasse una cossa de sta sorte, ghe vorave cavar el cuor.

Nic.

(a) O dentro, o fuori.

( sascinga la faccia.

Nic. Cara ela, la me daga da sentar . ( a Lodovica . Lod. Cossa gh' aveu? (gli dà una fedia, e Nicoletto siede . Dan. Ve vien mal?

Nic. Siora no.

Lod. Seu pentio fursi ?

Nic. Oh cossa che la dise!

Dan. Oe, no ghè più remedio vedè. Led. Quando ghe dareu l'anelo?

Nic. Un de sti zorni .

Dan, Vardè ben, che el fia belo, vedè!

Lod. E destrigheve, e menevela a casa.

Nic. ( O povereto mi ! coffa dirà mia mare ? )

Lod. E arecordeve, che mia fia no gh'ha gnente, che bisogna, che principiè fina da la camisa.

Nic. Oh fiora s), faremo.

Dan. Vederò se me volè ben .

Lod. Se avè da far de le spese, conseggieve con mi, deme i bezzi a mi , che vederè quanto che ve farò sparegnar .

Nic. Siora sì, siora sì, la farà ela.

Dan. E vostra siora madre?

Nic. Oh n' importa .

Dan. Dirala gnente ? Nic. Coffa voleu, che la diga?

Lod. No la ve comanda miga.

Nic. Oh giusto l

Lod. I ha batù, me par .

Dan. M' ha parso anca mi. Lod. Va a veder chi xè .

Nic. Cara vu, vardè chi xè.

( con timore . Dan. Chi gh'aveu paura che sia?

Nic. No so; mi no gh'ho paura de gnente.

Dan. Se vien qualche intrigabili ( a ), to mando via . ( pal. Lod.

(a) Qualcheduno a difturbarci.

Lod. Oh in casa mia, fio mio, no ghe vien niffun.

Nic. Sior Gasparo, ghe vienlo più?

Lod. Oh Daniela l' ha licenzià . Per vu savè, la l' ha licenzià. E sì el la voleva a tutte le vie (a): e anca con elo la sarave stada da regina. Ma bisogna dir, che la fia stada destinada per vu.

Nic. ( Mi no so in che mondo che sia . )

Dan. Son quà. Lod. Chi xè .

Dan. Xè la lavandera .

Lod. Coffa vorla?

Dan. La gh' ha un cesto. La porterà de la roba.

Lod. Mi no gh' ho dà gnente sta settemana . Gh'astu tirà? Dan. Siora sì .

Nic. No vorave, che la me vedesse.

Lod. Oh no ve tolè suggizion.

Dan. Oh gnente a sto mondo.

Lod. Oe, dona Furega . (chiamando.

Nic. Dona Furega?

Lod. Sior sì, la cognoffeu?

Nic. La xè la nostra lavandera de casa. Dan. Vardè, vedè, no la ne l'ha miga mai dito.

Nic. Me scoverzirala.

Dan. Con chi? De chi gh'aveu paura?

Lod. No s' alo da saver ( b )? Vegnì avanti, dona Furega.

(a ) In ogni modo affolutamente . (b) Non fi ha da fapere.

### SCENA II.

| Barbara, e detti, poi Lunardo.                                                                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bar. PAtrone reverite.                                                                                    |                    |
|                                                                                                           |                    |
| Nic. (Oh povereto mi!)                                                                                    |                    |
| Lod. Chi ela?                                                                                             | ( a Barbara .      |
| Dan. Come xela vegnua?                                                                                    | ( a Barbara,       |
| Bar. Cossa fala quà, patron?                                                                              | ( a Nicoletto .    |
| Nic. Gnente.                                                                                              | ( tremando .       |
| Lod. La me responda a mi. Chi xela?                                                                       | ( a Barbara .      |
| Bar. Co la vol saver chi son, son la madre de sto pu-                                                     |                    |
| to, patrona.                                                                                              |                    |
| Lod. Oe, la xè to fiora madona.                                                                           | ( a Daniela .      |
| Dan. Gh' ho ben a caro, dasseno.                                                                          |                    |
| Bar. Coss'è sta to siora madona? Me maraveggio, che                                                       |                    |
| una mare de fioi gh' abbia tanto cuor de saffinar un                                                      |                    |
| puto in sta forma.                                                                                        |                    |
| Dan, Come parlela, patrona?                                                                               |                    |
| Lod. No la ne perda el respetto, che semo zente da ben.                                                   |                    |
| Bar. Se fuffi zente da ben, no trattereffi cusì.                                                          |                    |
| Dan. Chi l' ha chiamà so fio?                                                                             |                    |
| Lod. Chi gh' ha dito, che el vegna a tirar zo la mia creatura?                                            |                    |
| Bar. Anemo, sior desgrazià, sior poco de bon, fora su-                                                    |                    |
| bito de sta casa.                                                                                         |                    |
| Nic. Siora sl, vegno.                                                                                     |                    |
| Dan. Siora sì, ghe disè?                                                                                  |                    |
| Lod. Siora sì, ghe disè?                                                                                  |                    |
|                                                                                                           |                    |
| Dan. Gh' aveu paura a dirghe, che m'avè promesso?  Lod. Gh' aveu suggizion de dirghe, che la xè la voltra |                    |
| novizza?                                                                                                  | ne la re la voltra |
| Bar. Oh poveteta mi! Novizza? Prom                                                                        | esso? Can desgra-  |
|                                                                                                           | ( alle due donne . |
| Lod. Oc oc.                                                                                               |                    |
|                                                                                                           | Lod.               |

Dan. Come parlela?

Lun, Zitto, zitto, creature. No ve fe smattar .

Dan. Col bravo, la xè vegnua? (a)

Lod. No ti vedi, che nol pol star in piè?

Bar. Povero desgrazià! povero senza giudizio! ti ha abù sto cuor de sassinarte ti, e de sassinar la to povera madre ? Maridarte ? Ti maridarte ? E tor una senza gnente a sto mondo. Come farastu a mantegnirla surbazzo? Ti no ti gh' ha intrae, ti no ti gh' ha impiego; fin adesso t'ho mantegnù mi co la mia poca de dota; col mio laorier, con quelo de la to povera sorella; s'avemo contentà de despoggiarse nu per vestirte ti . Ti sa quel , che ho fato per ti . No me vergogno de dirlo, ho domanda, se pol dir, la limofina, per alevarte con civiltà, per mantegnirte a scuola, perchè ti comparissi da quel galantomo, che ti tè nato. Oh povereto ti, sul fior de la to zoventù, sul principio de le to speranze, tite precipiti in sta maniera, ti te scavezzi el colo cusì? Ah creature, compatime . Compatime , creature , è penseghe ben anca vu. Costù xè un sassin, el m'ha saffinà mi, e el ve saffina auca vu. Vu sposerè un pitocco. Sarè una miserabite. E mi povera vedoa, e mi povera madre dopo aver tanto strussià, e tanto pianto, averò el dolor de veder el mio sangue a penar e dir, quel pan, che m'ho levà da la bocca. ha nutrio un barbaro, un traditor . ( Tutti piango. no, uno alla volta, principiando Nicoletto, poi Daniela, poi Lunardo, e poi Lodovica.

Nic. (Sia maledetto, quando che son vegnù quà.)

Lun. Co vedo done a pianzer, no me posso tegnir.

Bar. Nicoletto. (tenera sospirando.)

Nic. Siora . ( ten

Bar. Vardeme.

( mortificato.

Nic.

(a) È venuta in compagnia di un bravaccio.

Nic. ( Dà in un dirotto di pianto. )

Bar. Ti pianzi ah! ti pianzi. Xele lagreme da fio, o xele lagreme de cocodrilo ?

Nic. Sento, che me schiopa el cuor.

Lod, Ve schiopa il cuor ah? Sior cabulon, fior busiaro; vegnir quà a metter suso sta povera innocente, e mi bona dona, che non ho mai volesto petregolezzi per casa, el m'ha inzinganà, no so come che l' abbia fatto ; el m' ha inzinganà .

Bar, Cara fiora, questo xè un mal, che ghe xè remedio .

L' alo sposada vostra fia?

Lod. Nol l' ha sposada, ma el gh' ha promesso de sposarla, e l'ha lassà per elo dei altri partii, e tutti lo .sa, e se nol la sposa, povereta ela.

Dan. Se tratta de dir, che una puta de la mia sorte sia menada per lengua, che se diga, l'ha fato l'amor col tal, e el gh'ha anca promeffo, e co nol l'ha tolta, bisogna, che ghe fia de le gran rason . Bar. Mo no aveu sentio in che stato che el xè?

Dan, Mi no m'importa gnente . Sotto una scala pan , e aggio; ma lo voggio,

Lod. ( E se tratta de la nostra riputazion. ) Lun. ( Poverazza ! la me fa compassion . )

Bar. Orsù da sto nostro discorso se vede che sè zente desperada. Mio fio nol l'ha tolta, e cospetto de diana! nol la torà.

Lod. Se el gh' averà fià in corpo, bisognerà che el la toga. Bar. Anemo, vegni a casa con mi, ( a Nicoletto.

Nic. Siora sì, vegno .

Dan. Nicoletto, fio mio, anema mia.

Nic. Uh! ( fi pesta la testa. )

Bar. Sior aseno, fior bestia. ( gli dà un scopelotto . Nic. La me daga, la me copa, che la gh' ha rason.

Lod. Xela una bela azion d' una mare? ( a Barbara . Bar. Tasè, vedè, tasè, e sto nome de mare respetelo, e

se el vostro cattivo cuor no ve fa destinguer el debito d' una mare, imparelo da mi . ( a Lodovica ) ( Anemo vien via con mi. ) ( a Nicoletto prenden-( dolo per la mano:

Dan. Ah no ghè più remedio.

Lod. In sta maniera no anderè via de sta casa . ( a Nic. ( lo prende per l'altra mano per trattenerlo .

Bar. Vien con mi, e no pensar altro. Lod. Ve digo, che ve fermè.

( lo tira . Lun. Via, madona, lasselo andara ( a Lodovica. ( lo tira .

Lod. No voggio .

Bar. El xè mio fio. ( tira .

Lod. L' ha da tor mia fia. ( tira . Bar. El torà el diavolo, che ve porta. ( da una spinta a Lodovica, che va adosso a Lunardo, cadono in terra tutti due, e Daniela si getta sopra la sedia, e Barbara parte correndo, firascinando seco Nicoletto.

### ENA

### Lunardo Lodovica , e Daniela.

JH povereto mi! agiuteme . ( in terra.

Lod. Dame man, Daniela.

Dan. Oh cara fiora, no gh' ho fià da star in piè. ( s' alza . Lod. Oh povera dona mi!

Lun. Se no me dè man , mi no levo suso.

Lod. Via, storna, vien quà, agiutelo sto galantomo, che

elo te pol far del ben . Se el xè un omo giusto, el farà, che Nicoletto te mantegna quel, che el t' ha promesso.

Dan. Oh mi son nata desfortunada. ( fra le due donne ( ajuta Lunardo ad algarsi. Lun, El cielo ve renda merito de la carità, che m'avè

fato . ( va a federe .

Lod.

( lo tira .

Lod. Dime, cara ti. Senti, xestu mo tanto inamorada de quel puto? ( piano a Dan. tirandola in disparte.

Dan Mi no ghe digo de ester inamorada, inamorada, ma ghe voggio ben, e po penso, che ogni ano passa un ano, e se perdo sta occasion, varela a cerca (a) co me marido.

Lun. (Me podeva succeder de pezo?) Se no me passa sto dolor, mi no posso andar via.

Lod. Senti, o bisognerà, che el te sposa, o che qualcossa el te daga.

Dan. Ghe voi far lite. Co nol me tol mi, no voi, che el toga altre seguro.

Lol. (Sentimo cossa che dise sto galantomo. El me par un omo da ben.)

Dan. (El sarà so parente, el ne sarà contrario.)

Lod. Sentimo, femoghe de le finezze. Chi sa? ( sº acco. ( fia a Lunardo.

Dan. (Oh la xè molto dura. Effer in sti ani, volerse maridar, e non poder!) (da se, e poi s'accossa a Lun. Lod. S'alo satto mal?

Lun. Un pocheto.

Dan. Cossa gh' alo a sta gamba?

Lun. Se m' ha calà una fluffion, che xè do, o tre ani, ma ft' ano la me tormenta de più. Son ftà in letto do mefi, che no me podeva voltar. Da do, o tre zorni in quà flava meggio; ma acdio, co fla cassada, che ho fatto, no so come che la sarà.

Lod. Poverazzo. Xelo so parente fior Nicoletto ?

Lun. Siora no. El xè mio fiozzo.

Lod. Cossa disela de sto caso?

Lun. Povera puta! dasseno la me sa peccà.

Lod. Cossa ghe par? Xela una puta da strapazzar in sta forma?

Lun.

(a) Sa il Cielo, quando mi mariterò.

Lun. ( Si mette gli occhiali. ) Volcu, che ve la diga, che là xè un tocco, che la fa voggia ?

Dan. Tutta so bontà, mi no gh'ho sti meriti.

Lod. E mi ho da soffrir, che per causa de un fio baron, e de una mare inspiritada (a) sta povera puta m' abia da andar de mal?

Lun. No fia, el cielo provederà. Senteve creature, no stè in piè; mi no me pollo levar.

Dan. Eh n' importa, che el se comoda pur.

Lod.Gh e dol affae ?

Lun. Adesso no tanto; ma co son cascà, son squali andà in accidente ( b).

Dan. Vorlo un gotto d'acqua?

Lod. No, ghe farave meggio un caffe? Lun, Me faravelo ben el caffè?

Lod. Caspita! Vorla, che lo mandemo a tor.?

Lun. La me farave servizio.

Lod. Adesso: chiamerò una putela, che ne sta in fazza, e lo manderò a tor.

Lun, Anca per ele, sala.

Lod. Sentisto, Daniela?

Lun. Daniela, mo che bel nome!

Dan. Oh per mi lo ringrazio. Caffè no ghe ne voggio.

Lun. Cossa voravela?

Dan. Gnente .

Lod. ( Mo che morgogna! ) (c)

Lun. Cara ela, qualcossa. ( a Daniela .

Lod. Eh sì, sì, anca per ela. Con grazia.

SCE-

(c) Senza Spirito.

<sup>(</sup>a) Pazza furente. (b) Quasi Svenuto.

### Lunardo, e Daniela.

Uela mia madre per un caffe no so colla, che la farave. )

Lun Mo perche non se sentela?

Dan. Perchè voi vegnir granda.

Lun. Ih ih un pocheto de più, de diana ! No gh' arivo gnanca a vardarla. (fi mette gli occhiali). Cara ela, la me daga man. ( l'ajuta.

Dan. Volentiera.

Lun Mo la gh' ha una gran bela man! Dan. Oh costa che el dise!

### S C E'N A

### Lodovica, e detti .

O mandà . Brava , me consolo ! Ti t'ha po sentà .

Dan Che la se senta anca ela.

Lun. Oh se l' ha da far qualcossa, n'importa.

Lod. Me sentero fina che i porta el catte (fiede). Me despiase, che l'è vegnù in tuna zornada cattiva, che semo cusì tavanae (a); da resto ghe faressimo un po-

co più de accetto (b). Dan. Se el savelle! son cusì mortificada, che no ghe posso fenir de dir.

Lun. Sentì, fia, da una banda ve compatisso; ma dall' altra sappiè, che quelo no giera negozio per vu.

(a) Affitte, agitate.

(b) M gliore accoglienza. La buona Madre.

Cossa voleu, che fazza un povero puto, che no gh' ha gnente a sto mondo?

Lod. Se l'avesse sentio quante spampanae che l'ha fatto.

Dan. El n' ha dito cossazze, el n' ha dito.

I.un. La zoventù del tempo d'adeflo no gh'ha altro, che chiaccole. Oh mi, fia, se m'avessi cognossi in ti mi boni tempi.

Lod Xelo maridà?

Lun. Siora no.

Lod. Dasseno, nol xè maridà ?

Lun. Co ghe digo de no.

Dan. Perchè no s' alo mai maridà?

Lun. Ve dito fia: fin che giera san, no gh'aveva bisogno de maridarme. Adello che son cusì, nissuna me vol.

Lod. Oe, Daniela; nissuna lo vol.

Dan. Oh se dise cust per modo de dir. Lun. Chi vorla, che me toga in sto stato, che son?

Lod, Gh' alo altro, che la fluttion?

Lun. Per grazia del cielo mi no gh' ho altro. Lod. Chi gli' alo in casa, che lo governa?

Lun. Oh se la savesse! no gh'ho nissun dal cuor. Son in man de una serva, e de un servitor, che me fa

desperar. Lod. Sentistu, Daniela? El gh' ha serva, e servitor.

Dan. No se vede, che el xè un fignor de proposito?

Lod. Poverazzo! el ghaverave bisogno de una, che lo governasse!

Lun. (Che boccon de galiotta, che xè sta vecchia!)

Lod. Oh xè quà el caffè. Vegnì avanti ...

Lun. No, no, la vaga ela a torlo, no se femo veder da costori.

Lod, Sì, sì, la dise ben, (oh el xè un omo de garbo!) ( va , e torna col caffe.

Lun. Bisogna aver riguardo per amor de la zente. ( a Dan.

Dan. Oh el dise ben.

Lod. Vorlo troppo zucchero? (vuotando il bifogno.

Lun. Le se serva ele.

Lod. Sior no, prima elo. Fa ti, Daniela, che ti sa far pulito. Oh se el savelle, che donetta de casa che xè quela puta!

Dan. Va ben cusì? (gli mostra il zucchero. Lun. Siora sì, pulito. (si versano le tre chicchere, e (frattanto si parla.

Lod. El diga, colla gh'alo nome?

Lun, Lúnardo, Lunardo Cubatoli per servitla. Omo cogonito in flo passe, che vive d'intrada, e che per grazia del cielo xè tegnù in concetto de un omo da ben, che no fa mal a niffun, che fa del ben tutti, se el pol.

Dan. Alo mai fato l'amor?

Lun. In pubblico mai.

Lod. E in secreto?

Lun. Co ho podelto.

Lod. Mo che omo bon! mo che omo gultoso!

Dan. Che el diga, caro elo per cossa xelo vegnú quà adcuo?

Lun. Mia comare m' ha strassinà ela per forza.

Ltd. Per amor de so fio nevero?...

Lun. Per amor de so fio.

Dan, Ma, el me l' ha fatta!

Lod. Oh via, no parlemo altro. Quelo ti te l' ha desmentegar. Nol giera per ti. El cielo el fa tutto per
el meggio. Se ti averà d'aver fortuna, ti la gh'averà. Vediful? De fla sotre de omeni ghe voria per ti.

Dan. Oh mi no son degna de tanto!

Lun. (La gh' ha un certo patetico sta puta, che me pol assae!)

Lod. Che porta via le chicchere?

Lun. Siora sì, quel che la vol.

1 Lod.

Lod. Che licenzia el puto?

Lun. La lo licenzia pur.

Lod. (La sarave bela, che l'avesse da pagar mi el casse!)

Lun. Dasseno, siora Daniela ...

Lod. Gh'alo monea elo?

Lun. Oh in verità dasseno, che me desmentegava. Giera tanto incantà in sta puta, che me andava de mente.

Lod. No ghè altro. Mi no so cossa che la gh'abbia. Tutti chi la vede s'incanta.

Lun. La toga, xelo un da quindese?

Lod. Sior si. (Astu visto quanti bezzi che el gh'ha? Altro, che quel cagariola!) (a). (piano a Danie-(la, e va a portar le chicchere.

Dan. (Oh se el me volesse, no m'importeria de la doggia.)

Lun. (Voggio far una prova. Voglio veder de che taggia che xè sta xente.)

Lod. Son quà con ela. (a Lunardo ritornando,

Lun. Siora ... coss' è el so nome?

Lod. Lodovica, per servirla. (fiede. Lun. Siora Lodovica, vedo, che tanto ela, quanto fia pura, le gli ha de la bonta per mi; vorave farghe

una propolizion.

Lod. La diga. Son dona, sala, che fi ben, che la me vede cust... bafta, no fazzo per dir...

Lin. Mi, come che diseva, son solo in casa.

t.od. Ascolta anca ti, Daniela.

Dan. Oh asculto.

Lun. No gh'ho nissun da poderme sidar, e in sto stato che son gh'ho bisogno de esser assistio, de esser governà.

Lod. De diana! mia fia xè un oracolo. Lo faravistu volentiera Daniela?

Dan.

(a) Quel ragazzaccio.

( a Daniela .

Dan. No vorla? Eccome!

Lun. E anca vu poderessi dar una man. (a Lodovica Lod. Mi? Vedelo mi? Cusì vecchia come che son, no gh'averia travaggio (a) de torme l'insulto (b) de governar una casa.

Lua. Ben donca, se le vol vegnir a flar con mi tutte do, no ghe mancherà el , so bisogno; ghe dano el manizo de la casa; ghe passero un tanto all' ano per veflirse, e po le gh'averà tutto quelo, che le vorà.

Lod. Sior sl, no la me despiase.

Lun. Ah cossa diseu, fia?

Dan. In che figura me voravelo, fior?

Lun. Da dona de governo.

Lod. Sior sì, dona de governo.

Dan, Me maravegglo, che a una pura da vegna a far flasorte de efibision. Son zovene: ma no son tanto alocca, come che el crede. Le pute da ben no le va per done de governo con un nomo solo, con un omo, che fa l'amor in secreto. Xè vero, che ghe sarave mia madre, ma mia madre, che la me comparissa; la gh'ha manco giudizio de mi. Pauco. (patte-

### S C E N A VI.

# Lunardo, e Lodovica.

Lun. ( LA m' ha copà. )

Lod. (Frasca!) La burla, salo.

Lun. Siora no, no la burla. La dise dasseno, e dirò dasseno anca mi. Ma vu, fiora... agiuteme a levar suso.

Lod. Son quà, cossa gh'alo con mi?

(a) Difficoltà. (b) L'assunto.

Lun. Andemo de là da vostra sia, che ghe voi parlar.

Lod Sior sì, andemo.

Lun. (Ho cognossù, che la xè una pura, che gh'ha giudizio.)

Lod. Vegniremio a star con elo?

Lun. Ela sì, e vu no. (parte zoppiccando; Lod. Oh slancadon (a) del diavolo! voggio magnar ança mi. (parte,

### C E N A VII.

Camera in casa di Barbara.

### Giacomina, e Margarita.

Gia. CAra vu, so me stordi altro de sto mio fradelo. Me despiase de siora madre, che no la vedo gnancora a tornar.

Mar. Xè lontan, sala, dove che la xè andada.

Gia. Xè anca un bel pezzo, che la xè via.

Mar. La xè andada in cale de l'oca.

Gia. Mi no so, dove che la sia.

Mar. E po! chi sa cossa che xè nato!

Gia. Mo via, no me se star zo el cuor (b).

Mar. Se la savesse, che done che le xè!

Gia. Mo se no lo voi saver.

Mar. La gh'averave una gran bela cugnada!

( con disprezzo,

Cia. Spero, che no la gh'averò.

Mar. Porlo far pezo quel puto per precipitatse?

Gia. Siora madre ghe rimedierà.

Mar. La ghe crede tropo a so fio.

Gia

(a) Stropiataccio.

(b) Non mi accrescete la pena.

Gia. Not ghe n' ha mai fato (a).

Mar. La ghe vol troppo ben.

Gia. El xè so fio.

Mar. El xè un baroncelo.

Gia. Sentì, savè, no strapazzè mio fradelo, che ghel dirò a siora madre, e ve farò mandar via.

Mar. Za., subito se parla de mandar via. Ogof mendeché
(b), ve manderò via. Anderoggio sula firada per
quelto? Me mancherà a mi de andar a servir? Per
cossa ghe flughio quà? Perché gh'ho chiapà amor.
Ma no fazzo genete, no sosi recognossua per genete. Tutti me cria, tutti me firappazza, anca quel
frasca mi ha diro, d'effu malede...

Gia. El v' ha dito?

Mar, Siora sì, che el me l'ha dito. Ma no me sa caso de elo, me dago de maraveggia de ela, che la sa; che ghe voggio tanto ben, che no so cossa che no faria, e perché ho dito cusì, subito la me salta, e la me dise, che la me farà mandar via.

Gia. No, Margarita, no, fia, ho dito cusì in collera. (piangendo. (piangendo.

Mar. Oh za, lo vedo, she no la me vol più ben.

Gia. Mo via po, no me se pianzer. (come sopra.

Mar. Oh no son più la so cara 110. (come sopra.

Gia. Siora sì, che lo sè. Vegnì quà. (si bacianto, e sociale e social

Mar. I batte.

Gia. Oh magari, che fusse siora madre!

Mar. Figurarse, se la xè fiora madre! ghe ne vol avanti, che la vegna! chi sa, che diavolezzi che xè sacces-

(a) Cioè, non ha mai fatto altre leggierezze.

(b) Ad ogni instante, per ogni picciola ragione.

so! chi sa, che no le abbia fato baruffa! mi aspetto de sentir qualche gran precipizio. ( parla camminando , e facendosi fentire a Giacomina , poi parte .

### SCENA

### Giacomina, Margarita, poi Agnese.

Gia. Mo la xè una gran puta! Ja vol dir certo, vedè, la vol dir certo. Conosso ben anca mi, che la perla per amor, e che la passion la fa dir, ma no la gh'ha riguardo de darme travaggio a mi. Mar. Xè fior Agnese.

Gia. Anca ancuo la vien?

Mar. Bisogna, che la gh'abbia qualche gran premura.

Gia. Me despiase, che no ghe nè fiora madre. Mar. E chi sa quando, che la vien?

Gia. No ghe dise gnente, vede, a fior' Agnese.

Mar. Oh no parlo .

Agn. Patrona , fiora Giacomina . Gia. Patrona.

Agn. Dove xè fiora Barbara?

Mar. No la ghe xè, la veda.

Agn. Dove xela andada ?

Gia. La xè andada in tun servizio poco lontan. Agn. Tornerala presto?

Gia. Mi crederave de si.

Mar. Figurarse, no l'ha gnancora dienà.

Gia. (Che bisogno nio ghe giera, che la ghe disesse che no avemo disnà? )

Agn. Gnancora no le ha disnà? Bisogna ben, che la gh' abbia de le cosse de premura?

Mar. Oh se le xè de premura!

Gia. (Toffifce, per farfi fentire da Margarita.

Mar.

Mar. ( Toffendo , risponde a Giacomina .

Agn. Sior Nicoletto ghe xelo? ( a Giacomina . Gia. Siora no. (risponde subito ad Agnese.

Agn. Dove xelo?

Gia. Con so fiora madre. ( risponde presto ad Agnese. Agn. Oh bela! co parlo a una, me responde quell' altra. Gia. Cara vu, feme un servizio, andeme a dar do ponti in tela mia traversa. ( a Margarita.

Mar. (Ho-capio, la vol, che vaga via, acciò che no parla. Xè meggio, che vaga, perchè se stago quà, no taso seguro. ) ( parie.

### N

Giacomina, e Agnese.

Orave ben, che i vegnisse a casa. Gia. Gh'ala qualcossa da dirghe a fiora madre?

Agn. Siora sì.

Gia. E mi no posso saver?

Agn. Oh la saverà anca ela. Tanto fa, che me cava 200 so . ( fi leva il zendale ...

Gia. Sì, sì, la se cava. (l'ajuta. Agn. Siora Giacomina, ho speranza, che l'abbiemo fata novizza.

Gia. Mi?

Agn. Giusto ela. Gia. Oh via .

Agn. Sì anca dasseno.

Gia. Con chi cara ela? Agn. Co for Rocco .

Gia. Co fior Rocco?

Agn. Sarala contenta?

Gia. Co xè contenta siora madre, e che sia segura d'aver da ftar ben, mi sarò contentissima.

Agn. Mo la vaga là, che la gh'ha massime veramente da fia d'una mare de quela sorte.

Gia. (Oh almanco che la vegnisse!

Agn. E sior Nicoletto xè via con ela donca.

Gia. Siora sì.

Agn. Poverazzo! el xè el gran bon puro! ho amirà una cossa in elo; col m'ha compagnà a casa, el m'ha compagnà fina ala porta, e da paura, che so fiora madre ghe cria, l'è corso via, che no l'ha gnanca aspertà, che i me averza.

Gia. (Prego el cielo, che no se scoverza.)

Agn. Xelo vegnù a casa subito?

Cia. Mi no so, la veda, che mi laorava. (Patisso a dir buse, propriamente patisso.)

# SCENAX

### Margarita, e dette.

Mar. Anca clo. Shaslo (a), fin min , se vedefli.

Aga. E fior Nicoletro?

Mar. Anca clo. Shaslo (a), fio min , se vedefli.

Aga. Pethón no l'hai disnà, porerazzo.

Mar. Eh fiora sl, perchè no l' hai disnà. (con ironia.

Gia. Mo via , andeghe incontra . Vardè , se la vol gnente .

Mar. Siora si, vago, vago, no la gh'abbia paura. (parte.

SCE-

### S C E N A XI.

Agnese, Giacomina, poi Barbara,

Gia. ( Mo una gran chiaccolona!)
Agn. La resterà, co la me vede.
Gia. Certo.

Agn. E fior Nicoletto?

Gia. Anca elo.

Bar. Oh quà, fior' Agnese?

Agn. Son quà mi a darghe incomodo.

Gia. Patrona, siora madre. (le bacia la mana, Bar. Bondì, sia. (le cade qualche lagrima, e si asciuga:

Agn. Coffa gh'ala, fiora Barbara?

Bar. Gnente, fia, el vento per strada, che dà in tei occhj.

Agn. Dove xe fior Nicoletto?

Bar. El xè de là, che el se despoggia. (afflitta. Agn. La me lo dise in tuna certa maniera.

Bar. No ho disnà, sala, no gh'ho fià de star in piè.

Aga. Per interessi nevero?

Bar. Siora sì, per intereffi.

Agn. Mi no voggio tegnirla incomodada, che la vorà andar a tola, e la gh'ha rason. Ghe digo do parole, e po vago via.

Bar. Andè de là, Giacomina.

Agn. Eh no, che la resta pur, che za gh'ho dito qual-

Bar. No, no, andè pur de là, fia,

Gia. Siora sì, subito.

### S C E N A XII

### Agnese, e Barbara.

Agn. Diora Barbara, ho parlà co sior Rocco, e cusì, burlando, ho speranza, che semo dasseno. Mi so de seguro, che quel omo sta ben assa.

Bar. Cara ela . . .

Agn. La me laffa dir . L'ha eredità quel negozio da un so barba , che gh'averà lassa fie groffi mile ducati, e lu a ft'ora el l'ha aumentà. Sala colla che vol dir aumentà?

Bar. Capiflo, ma la me creda ...

Agn. La me lassa fenir. El l'ha aumentà de altrettanti, e fursi, fursi de più. Onde mi ghe digo, che la puta starave ben ....

Bar. Sior' Agnese ...

Agn. La senta. Se pol darghe manco de mile ducati de contai, e quatrocento de strazze? Dei do mile gho ne resta secento per ela.

Bar. Ala fenio?

Agn. So cosa che la me vol dir. La me vol dir, che se el puto no xè logà, no se pol saver, no se pol disponer. Cara. fiora Barbara, altre do parole sole, e ho feuio. La vegna quà, la me daga un baso. La sa quanto amor che gàt ho per ela. So come che l' ha arlevà i so fini: quel puto, so che puto che el xè. Son quà, ghe averso el cuor; el me piase, ghe voggio ben, e se la xè contenta...

Bar. Oh for Agnese, fior Agnese. Tegnime, che casco,

che no posso più.

Agn. Mo via, cara fiora, star fina ste ore senza magnar, bisogna andar in debolezza per forza.

Bar. No, fia, no la xè debolezza. La xè doggia de cuor.

Agn. Coss'è stà? Cossa ghe xè successo?

Bar. La lassa, che me quiera un pocheto, e ghe parlerò.

Agn. Vorla un poco de spirito de meliffa? Bar, Siora si, lo beverò volentiera.

Agn. La toga. El xè de quelo del ponte del fovo (a). La sa, che là no se vende altro, che roba bona. ( le dà la boccietin .

Bar. ( Beve lo spirito. ) La toga . Grazie ( le rende la boccietta. ) Sior' Agnese, cognosso veramente, the la me xè amiga, e gh' ho tante obbligazion con ela che no le pagherò mai, fin che vivo.

Agn. Eh via, cara ela, coffa disela?

Bur. E mi, che son una dona d'onor, no m'ho d'abusar de la so amicizia : ma gh'ho debito de parlatghe con quela fincerità, con quela schiettezza, che se convien. Ella se efibille de sposar mio fio, e quelta doverave effer per mi la consolazion più granda, che vodesse aver a sto mondo. Mazor fortuna no poderave defiderar a mio fio. La xè quela costa, che drento de mi ho tanto defiderà, che anca con qualche stratagema ho procurà mi de sveggiat, e el cielo furfi me vol castigar per il tropo amor per mio fio e per qualche artifizio, che in Ito propolito pollo aver praticà. Qua bisogna che ghe confessa la verità; no la voggio tradir , no la posso adular . Mio fio, che xè sta sempre obediente a so madre, tanto lontan dalle pratiche, tanto fora de le occasion, el xè stà sassinà, el xè stà menà in casa de una puta; i l'ha incinganà, i me l'ha tirà 20, el gh'aveva anca promello, e son andada mi a trovarlo sul fatto

(a) S' intende della bottega accreditata del Droghiere Cariffimi, dove si vende lo spirito di meliffa dei Padri Carmelitani Scalzi di Venezia, che passa per simile a quello des Carmes Dechauches de Paris.

a pericolo de precipitar, e mi l'ho chiapà, e me l' ho menà via, e gh'ho crià, e gh'ho dà, e gh'ho fatto de tutto, e l'ha pianto con tanto de lagreme. El se m' ha buttà tanto in zenocchion, el m' ha tanto domandà perdonanza, el m'ha tanto dito: no farò più, l'ha fina zurà, e no so, se fia l'amor, che me orba, o la pratica, che gh' ho de quel puto, me par certo certo de esser segura. Ma gnanca per queito no ghe dirò a fior' Agnese: la'l toga . Son segura, che mal con quela puta no ghe ne xè stà. Son segura, che nol la varderà più, che el se la desmentegbera affatto . Ma fior' Agnese l' ha da saver . Mi ghe l'ho da dir , che no voi, che un zorno la me posta rimproverar, lo savevi, e me l'avè sconto. Pazienza, sarà quel, che el cielo vorà. Se ho da penar, penerò, patirò mi, patirà mia fia; patiremo tutti , e quel povero desgrazià per un cattivo compagno, per un falo de zoventù, el perderà la so sorte, e el sarà un miserabile in vita soa. ( si af-( ciuga gli occhj.

Agn. ( Dopo aver taciuto un poco, asciugandos gli occhi.)
Mo no disela, che el xè tanto pentio?

Bar. Se el xè pentio? Se la 1 vedesse, in verità dasseno el fa compassion.

Agn. Ghe dirò, siora Barbara: prima de tutto la ringrazio del bon amor, che la me mostra, e de la considenza, che la m'ha fatto, e in questo una dona
de la so serte no podeva sar diferentemento. Ghe
dirò po una cossa: anca mi son vedos, e so cossa,
che xè mondo, e i zoveni al tempo d'ancuo, ghe
ne xè pochi, che no sazza qualche putelada, e se
sol dir per proverbio: chi no le fa da zoveni, le fa
da vecchi. Finalmente un sior no fa primavera. Se
la me segura, che co sia puta no ghe xè shì mìal,
che sior Nicoletto l'abbia veramente lassada, e che

el sia veramente pentio, la ghe perdona ela che ghe perdono anca mi

Bar. Ah fior' Agnese, questa xè la maniera de dar la vi ca a una porera madre, e da redimer una fameggia che giera affatto precipirada. Mi no so cossa dir, el ben, che la me fa a mi, la staga segura, che el cielo ghe lo darà a ela moltiplicà.

Agn. La lo chiama sior Nicoletto .

Ber. Oh cara ela, el xè tanto intimorio, che se mi lo chiamo, e se el vien, e che gle sia mi, no farà altro, che pianter, e no ghe caveremo una parola de bocca. Piuttoflo anderò de là, e ghe lo manderò quà da cla. La senta, la lo fazza parla: la varda se ghe par de poderghe creder, e mi la lasso giudice ela, se el merita, o no, la so bona grazia. Posso direghe più de cusì?

Agn. Ben, la lo fazza vegnir.

Agn. Ben, is lo lazza vegore.

Bar. La senta, un'altra cossa bisogna, che ghe diga, acciò che no la ghe ariva nova. Come che ghe diseva, flo frastonazzo, senta pensar, senta saver gonaca cossa che fia, el gh'ha dito a quela puta. Ve torò. E quele done le dise, che el gh'ha promesso.

Ma la vede ben, che promiffion, che xè quefte.

No ghe xè catra, no ghe xè tellimon), no ghe xè
se la m'intende.

Agn. Xè vero; ma le ne farà bacilar (a).

Bar. E in quanto a questo le xè de quele, che co se glue fa dir le parole, le se giusta presto.

Agn. Basta, ghe vora pazienza, e aspettar.

Bar. Volevela destrigarse presto?

Agn. Furfi sì anca.

Bar. Oh siela benedetta!

SCE-

(a) Ci daranno delle inquietudini .

### S C E N A XIII.

## Margarita, e dette.

Mar. A'E for Rocco marzer.

Agn. Oh adesso mo el ne vien a intrigar. La fazza cusi, fiura Barbara. La vaga de la ela co fior Rocco. La senta quel che el ghe dise, perchè el m'ha dito de domandarghela ( a ). La se regola ela, e la fazza quel, che ghe par.

Bar. Siora sì, la dise pulito. Adesso ghe mando mio fio.

Cara ela, ghe lo raccomando.

Agn. Eh no la se indubira, che el xè ben raccomandà.

Bar. Sì, sì, me fido. ( De diana! la ghe xè incocalia

(b). Ma la xè una gran providenza!) ( parte.

### S C E N A XIV.

### Agnese, e Margarita.

Mar. A La savesto?
Agn. Ho savesto.

Mar Cossa disela?
Agn. Cossa volen, che diga.

Mar. Chi se l'averave mai figurà!

Agn. A sto mondo no bisogna farsi maraveggia de gnente.

Mar. Cossa disela de sta bagatella? (mostra il coltello.

(che aveva Nicoletto.

Agn. Coss' è quel cortello?

Mar. So siora madre ghe l'ha tolto sora de scarsella.

Agn.

(a) Di domandarle la figlia per isposa.

(b) Innamorata.

Agn. A Nicoletto?

Mar. A fior Nicoletto. Oe, velo quà, velo quà, vago via. ( parte.

#### S C E N A XV.

### Agnese, poi Nicoletto.

Agn. No so quala far, ghe ne sento tante. Xè che ghe voggio ben, e xè un pezzo, che ghe voggio ben. Ma no vorave avermé da pentir. Sentiremo cossa che el sa dir.

( mortificato .

Nic. Sior' Agnese patrona.

Nic. Cossa comandela?

( fostenuta .

Agn. Reverirla . ( )
Nic. Oh no , no , reverirme , piuttofto criarme .

Agn. Perchè criarve? Se sè tanto bon . (con ironia - Nic. Si, sì bon! cara ela, no la me fazza pianzer, che ho tanto pianto, che debotto no ghe vedo più.

Agn. Ma, seu mo veramente pentio?

Nic. De diana! co m'arecordo mia siora madre, che xè vegnua a trovarme là in quela casa, sne vien i suori fredi.

Agn. Ve despiase de lassar quela puta?

Nic. Mi no la veda: co penso alla minchioneria, che voleva far, me par de effer un prencipe.

Agn. Ma ghe volevi ben però.

Nic. Oh ben! gh'aveva gusto de devertirme. Andava là qualche oretta. Ghe contava de le faloppe.

Agn. Ma perchè prometterghe?

N.c. No so gnanca mi.

Agn. Vardè un puto de la vostra sorte, andarve a perder cusì miseramente. Se ve volè maridar, no podeu La buona Madre. G farlo

### Q3 LABUONA MADRE

farlo con vostro decoro, e con soddisfazion de vostra siora madre?

Nic. Oh che no i me parla più de maridarme, che no me marido gnanca se i me liga co le caene.

Agn. No ve vole più maridar?

Nic. Siora no.

Agn. Anca sì, che lo fe per mantegnir la fede a quel altra?

Nic. De dia! se la vedo, scampo tre mia lontan.

Agn. Perchè gh' aveu chiapà tanto odio?

Nic. Se l'avesse sentio cossa che m'ha dito mia madre.

Agn. ( Varde cossa che fa una corezion a tempo. ) Donca non ve volè più maridar?

Nic. Siora no, ghe digo.

Agn. Mo per cossa?

Nic. Perché m' arecordo, che m' ha dito siora madre, che son povero puto, che no gh' ho gnente a sto mondo, che no me posso mantegnir mi, la varda po, se poderò mantegnir la muggier.

Agn. E se trovessi una muggier, che ve mantegnisse vu? Nic. Ghe ne xè de le muggier che mantien i marii?

Agn. Ghe ne xè: ma ghe nè xè de più sorte. Disè, no la v'ha dito gnente vostra siora madre?

Nic. De cossa ?

Agn. Che la ve vol maridar.

Nic. Eh cara ela, no la me fazza andar in collera, che son tavanà (a) che basta.

Agn. De mi no la v'ha dito gnente?

Nic. De ela? Gnente.

Agn. (Che ghe l'abbia da dir mi, no la va miga ben. )

Nic. Mi ghe ne dirò ben una granda.

Agn. Via mo .

Nic. Che non avemo guancora disnà.

Agn.

( a ) Aflitto .

Agn. Volce vegnir a disnar con mi?

Nic. Se fiora madre se contentaffe.

Agn. Ghe vegnireffi volentiera con mi?

Nic. Mi sì, la veda.

Agn. Ghe fareffi con mi?

Nic. Se fiora madre voleffe...

Agn. Ma no ve volè maridar, nevero?

Nic. De dianar Guanca per insonio.

Agn. ( Stemo freschi. )

Nic. Mo perchè me disela secapre de maridarme?

Agn. Parchè, se voleffi, ghe saria l'occasion.

Nic. Ma ghe digo, che no ghe ne voggio saver. (Oh la fa per tirarme 2050.)

Agn. (Son mal intrigada, co l'è cust. O ve qua (a) fiora Barbara: co no la ghe mette ela del soo, no fumo gnente.)

### S C E N A XVI.

Barbara, Rocco , Giacomina, e detti, poi Margarita.

Bur. Semo qua, fior Agnese.

Roc. Semo quà, la veda. Al tanti del mese, sior sì, è ste cose, sì aveno fatta. (in atto scherzevole i

Agn. Dasseno? Bravo, siora Giacomina, me ne consolo.

Gia. Grazie.

Bar. E ela, come vala?

Agn. Oh me par che la vaga mal:

Bar. Come mal?

Agn. La senta. (El dise, che affolutamente nol se vol maridar.) (piano a Baibara. Bar. (Bisogna compatirlo. El tè ancora cusì spaventà.

(a) Oh ecco quì.

El gh' ha paura de mi. Adesso, adesso, lo desmisfiereino. (a) Nicoletto. ( con timore . Nic. Siora . Bar. Vedistu? Sior Rocco xè el novizzo de to sorela. Nic. Se maridela mia sorela? Bar. No sentiftu cossa che te digo? Nic. ( Tutti se marida, emi no i vorrà, che me marida.) Roc. Sior cugnà, deme un baso. Nic. ( Caro vu , compatime dei fazzoletti. ) Roc. ( Eh gnente, adello se tira trella ( b ) a tutte le partie. ) Bar. Vien quà, Nicoletto. Nic. Coffa comandela? Bar. E ti to meridereffiftu volentiera? Nic. Mi fiora ? Mi no la veda. ( con timore. Bar. Se te la dasse mi la novizza, la toressistu? Nic. Oh giusto ela! Bar. Se te dasse fior' Agnese? ( vergognandoß ? Nic. Oh fior Agnese!

Agn. Mi donca no me toressi?

Nic. Mi sì, che la torave. (piano ad Agnese.

Ann. Oe. l'ha dito de sì, che el me torave.

Nic. Oh subito la ghe lo va a dir.

Bar. Via, via, fio mio. A monte tutto quel che zè fla.
Sior Agnese gh' ha dell'amor per mi, e gh' ha dell' amor per ti, e se ti zè contento, mi te la dago, e la sarà ela la to novizza.

Nic. Oh fiela benedetta! (falta, e l'abbraccia.

Bar. Inocenza, sala! tutta inocenza. (ad Agnefa.

Agn. Vedeu, che disevi, che nove volevi maridar? (a Nic.

Nic. No saveva miga gnente mi, no saveva.

(a) Lo sveglieremo.

(b) Si cancellano.

Agn. Seu contento?

Nic. Mi sì, quando?

Agn. Mo! quando, che se poderà.

Bar. I.a lassa far a mi, fior Agnese, che procurerò ...

"Agn. E arecordeve ben , che corteli no ghe n' avè da portar.

Nic. Chi gh'ha dito del cortelo?

Agn. Margarita.

Nic. Che schittona (a)!

Bar. Margarita gh' ha sto vizio; ma ghe lo leverò mi. Mar. Siora patrona...

Bar. Anca del cortelo ghe sè andada a dir.

Mar. Oh sì, altro, che cortelo! sala chi ha hatù. Sala chi ghe xè a la porta?

Bar. Chi?

Mar. Quele done de cale dell'oca. Nic. Oh poveretto mi.

Bar. Tireghe, tireghe, lassè pur, che le vegna; in casa mia no le farà le matte.

Agn. Ve batte el cuor, sio? ( a Nicoletto . Nic. Gnanca in te la mente . ( a ) ( parte con Agnese.

### SCENA ULTIMA.

Lodovica, Daniela, poi Lunardo, e detti.

Lod. PAtrona reverita.

Rar. Patrona.

Dan. Serva.

Bar. La reverisso. Cossa comandele, patrone?

Lod. Semo vegnue a dirghe, sala, che semo persone ono-

(a) Chiaccherona, che dice zuzzo.

(b) Non ci penso nemmeno.

rate, che in casa nostra no se fa zoso la zoventò à Che de so fio no savemo cossa farghene, e che mia fia xè novizza.

Bar. Gh' ho ben a caro dasseno.

Dan. Siora sì, son maridada, e acciò che no se diga de mi, perchè me preme la mia riputazion, gh'ho menà el mio novizzo.

Bar. Dov'elo sto novizzo?

Lun. Siora comare, patrona. ( zoppicando .

Bar. Xelo elo, fior compare el novizzo? Lun. Mo son mi mi.

Nic. Anca fior santolo xè novizzo?

Agn. Cola doggia?

Gia. Me lasseralo star?

Mar. Me diralo più, che lo vegna a trovar?

Lun. Care creature, compatime. Son anca mi de sto mondo. In tel stato, che son, gh'aveva bisogno de governo. El cielo non abbandona nissun.

Bar. Ma in casa mia, sior compare, la me sarà grazia de no ghe vegnir.

Lun. Gh'ave rason, fia, gh'ave rason. Ma considere almanco, che aveudo mi sposà sta puta, ho messo in libertà vostro sio.

Agn. Sior sl, xè la verità. Adesso fior Nicoletto me pol

Nic. Magari.

Bar. Deve la man, se volè.

Agn. Son quà, fio.

Nic. Anga mi. (fi danno la mano . ) Son maridà. Son omo, son maridà. (faltando .

Roc. E mi, fiora Barbara?

Bar. Sì, anca vu .
Roc. Vorla, fiora Giacomina?

Gia. Cossa disela, siora madre?

Bar. SI, fia; deghe la man a fior Rocco .

Gia.

### ATTO TERZO.

Gia. Son quà; volentiera? Roc. Volentiera?

( si danno la mano.

Gia. Sior sl.

Roc. Cara la mia zoggia.

Lod. Oh quante nozze! oh quanti novizzi! me ne vegnirave voggia squasi anca a mi de farme novizza.

Lun. Vu vedeu! sè una vecchia matta, e in casa mia no ghe stè a vegnir. Ve darò vinti soldi al zorno per carità. Magneveli dove che volè, ma da mi no ve voggio. Patroni. ( parte con Daniela .

Lod. ( Oh con vinti soldi al dì me marido. ) Patroni. Agn. Dasseno, dasseno, la xè andada ben, che no la podeva andar meggio.

Bar. Vedeu, fia mia? Co se opera con bona intenzion, el cielo agiuta, e le cose va ben. Mi ho fatto da bona mare, vu avè fatto da bona amiga, e semo contenti nu, e sarà contenti i mi cari fioi.

Fine della Commedia.

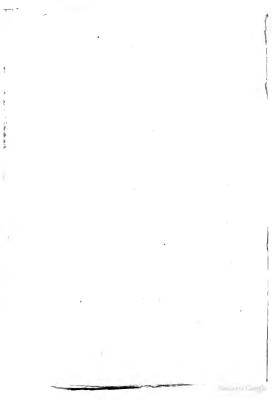

# LA BUONA FAMIGLIA COMMEDIA

DI TRE ATTIIN PROSA.

Rappresentata per la prima volta in Venezia nell' Autunno dell'anno MDCCLV.

La buona Famiglia.

A

PFR

# PERSONAGGI.

ANSELMÒ vecchio:

FABRIZIO figlio di Anselmo.

COSTANZA moglie di Fabrizio.

FRANCESCHINO. ) figliuoli di Fabrizio e Costanza.

RAIMONDO amico di casa di Anselmo.

ANGIOLA meglie di Raimondo.

LISETTA serva di Costanza.

NARDO servitore di Anselmo.

La Scena si rappresenta in casa di Anselmo.

La Buona Famiglia At I Se.II.



# ATTO PRIMO.

Coftanza, Ifabella, Lifetta, tutti tre lavorano:

Ifa. Come è bello questo lino, signora madre.

Ifa. Mi par mille anni, che si dia a tessere.

Coft. Sollecitatevi a dipanare.

Isa. Ne ho dipanato quattro matasse, e non è un'ora, che Lisetta mi portò l'arcolajo. Lis. Ed io, dopo che son levata, ho empito un suso.

Cost. Vi siete portata bene. Vi meritate la colazione. Isa. Da noi non si sa come dalla signor Angiola, che

dormono fino a mezza mattina...

A 1 Coft.

Coft. Via, badate a voi, e non dite degli altri. Fate quel.

lo, che vi si comanda di fare, e bastla così. Cosa
potete voi sapere in casa della fignor' Angiola, se si
dorma, o si vegli, e se dormono la mattina, veglieranno la sera; e faranno in due ore più di quello forse, che si fa da noi in una giornata intiera,
Delle persone si ha sempre da penser bene, sigliuola. Ve l' ho detto altre volte, non voglio nè che si
dica, nè che si pensi mal di nessuno.

Ifa. In verità, fignora, io non ho detto per dir male Buon prò faccia a chi leva tardi . Per me quando è giorno non ci starei nel letto , se mi le-

gassero.

Lif. Certo, appena vede uno spiragho di chiaro dalla finestra, mi desta, e si vuol alzare, qualche volta, per dir il vero, mi alao per compiacerla, che sono ancor cascante di sonno.

If a. Ci ho gusto io a vederla un po shadigliare.

Ĉoß, In tutre le cose ci vuole moderazione. Alzard preflo, va beno, perchè quello, che non fi fa la mattina per tempo, non fi fa più; ma la natura vuole il suo riposo. Quando le notti sono lunghe, va bene il levafi col sole, ma quando sono corre, conviene flarci qualche ora di più . La povera Lisetta va a coricarfi dopo gli altri; lassiatela dornnire un'ora di più, se qualche volta è assonnata.

Lif. Eli no , no, fignora ; lo piacere di levarmi prefto , e di fare le faccende grosse di casa , prima che fia levata la mia padrona, e la padroncina son voglio, che fi vefla da se, voglio io pettinarla , assettarle li capo , veflirla , e fata bella la mia padroncina d'oro ,

che le voglio tutto il mio bene.

I/a. Cara la mia Lisetta, compatitemi, se vi delto, nonlo faccio per farvi dispetto, anzi se qualche mattina non vi sentite bene, sapete quel che v'ho detto: son son pronta a far io le faccende di casa; se non le

- potete far voi .

  Coff. Brava, ragazza, così mi piace , umiltà, buon amore , carità per tutti .
- Lif. Oh fignora padrona! davvero può ringraziare il cielo d' aver due figliuoli; che sono la stessa bontà.
- Coff. Si certo, lo ringrazio di cuore. Anche Cecchino è un ragazzo di buona indole, che mi fa sperare d'averne consolazione.
- Lif. Ma! quando la madre è buona, anche i figliuoli riescono bene:
- Coft. No, Lisetta; io non ci ho merito nessuno. Il cielo ha dato loro un temperamento si docile, che con poca fatica fi allevano bene.
- Lif. Eh, fignora, se non fosse il buon esempio, che loro date . . .
- Coft. Circa al buon esempio non hanno da guardar me, che ho dei difetti moltifimi ; ma il padre loro ; che è tanto buono , e l' avolo , che è il più amabile , il più esemplare vecchietto di quefto mondo.
- Ifa. Voglio tanto bene io al fignor nonno.
- Lif. Ed egli ne vuol tanto alla sua cara nipote.
- Coff. Certo, posso dire d'esser vanuta in una casa, dové nutto spira bontà. Dal marito, e dal suocero non ho mai avuto un menomo dispiacere: non cercano, che di contentarmi.
- Lif. Ma ci vuol poco a contentar lei per altro .
- Coft. Eppure potrebbe darfi, che se aveffi a fare con gente aspra, ed ingrata, mi venifiero di quelle voglie che ora non lto. Che importa a me di certe pompe; di certi divertimenti, se în easa mia godo la vera pace, che è il maggior piacere, e la maggior riccheaza di questo mondo?
- Lif. Oh questo poi è verissimo. Anch' io , che nelle ale

tre case, dove ho servito, non vedeva l'ora di andarmi un po a divertire; qul non mi vien mai voglia d'escire. Il maggior piacere, ch'io pofia avere; è allora quando li vedo tutti uniti, o a tavola, o dopo tavola in conversazion fra di loro, O h! quefta si davvero può dirfi, che fia una buona famiglia. Prego il ciole che alla figonora Isabellina tocchi una fortuna fimile, se il cielo la chiamerà per la firada del matrimoti

Coft. È ancora presto di parlare di queste cose.

Isa. Dove volete, ch' io vada per istar meglio di qul? Fino che la signora madre mi vuole, non vi sarà dubbio certo, ch' io me ne vada.

Coft. Non avere da aver riguardi figliuola mia: avere da fare tutto quello, che il ciolo vi suggeriace: ma non vi fidate di voi medefina nella secita dello fiato, nè di me, nè di quelli, che vi amano, perchè l' amore ci potrebbe far travedere. Configliatevi con persona saggia, indifferente, dabbene.

I/a. Oh! ecco il fignor nonno.

Lif. Ci fara ridere un poco. Il gran buon vecchio! Proprio gli si vede la bontà negli occhi.

Coft. La quiete di animo, figliuola, è quella, che rende gli uomini allegri: quando vi sono de rimorfi, il viso non può mai efter fincero.

# S C E N A II.

# Anselmo, e dette.

Anf. D'Uon giorno, figliuole care, buon giorno.
Coff. Buon giorno a lei, fignor suocero: ben levato.

Ifa. La mano, figuor nonno. (s' alta, e gli bacia la
(mano.
Anf. Il ciel vi benedica la mia gioja. (ad Ifabella.
Lif.

I.f. Anch' io, fignor padrone. (bacia la mano ad Anf. Anf. Si, anche voi, cara.

Coft. Ha riposato bene?

Ans. Benissimo, grazie al cielo, benissimo. Fabrizio è suori di casa?

Coft. Si fignore, è sortito presto sta mane.

- Anf. Ma perchè andar fuori senza dirmi niente? È pur solito ogni mattina, prima d'escire, di venire a salutar suo padre.
- Coft. Ha dovuto andar di buon'ora da un avvocato per una certa differenza, che ha con un altro mercante.

Anf. Poteva ben venire a dirmi qualche cosa.

- Cost. Ha pensato, che vossignoria dormisse, e non ha voluto destarlo.
- Asf. Non importa: ancor ch' io dorma, ho piacere, che mi delfti, e mi dia il buon giorno prima di estir di casa. L'ascio per quello la porta aperta, e il mio figlio, finche vivo, ho piacer di vederlo. È andato dunque per una lite?
- Coft. Certo, fignore, flamattina è flato avvisato, che quel mercante, che jeri gli ha promeflo quella partita di cere ha trovato di migliorar il negozio con altri, e vuol mancar di parola.
- Anf. E per questo vuol far lite, Fabrizio? No per amor del cielo; s'aggiusti, se può, con riputazione, ma non faccia lite. E Cecchino dov'è? È andato ancora alla scuola?

Cost. Non signore, è di là, che sa la lezione.

Anf. Voleva dire, che fosse andato senza baciarmi la mano! quando ha finito la sua lezione, ho una cosa da dargli.

Isa. E a me, fignor nonno?

Anf. Anche a voi, se la meritate.

Ifa. La merito, io fignora madre?

Coft. Non so . . .

Lif. Eh la merita sì, la merita. Quattro matasse ha dispanato sta mane.

Anf. Quattro matasse? Brava.

Isa. È faremo la tela, e faremo delle camiscie al fignor

Anf. Oh tenete, che vi voglio dare una cosa buona.

Ifa. Davvero?

Ans. Ecco un pezzo di torta con il candito. ( tira fuo-

Ifa. Oh buona! Lif. E a me?

Anf. Te la meriti?

Isa. Signor sì . Ha empito un fuso a quest' ora:

Ans. Ce ne sarà anche per te dunque della torta.

# CENA III.

# Franceschino, e detti.

Fra: L A me niente?

Anf. Ah briccone, hai sentito l'odore eh?

Fra. Ho sentito, ch'era qui il fignor nonno, son venuto a baciargli la mano.

Anf. Tieni ( gli dà la mano. ) Ti piace la torta?

Ifa. Anca a me mi piace.

Anf. Aspettate, prima a vostra madre.

Cost. Obbligata, signor succero, non posso mangiare a quest ora.

Anf. Un . pochino solo .

Coft. Per aggradire ne prenderò un pochino.

Anf. L'ho fatta fare a posta, tenete ( dà un piecolo petto a Costança, ) Questa avo, Frima al maschio ( ne dà a Francofchino.) Questa a voi ( ne dà ad Ifabella.) Questa a Lisetta; e questa me . Cost.

Coft. E per mio marito, poverino niente?

Anf. Oh povero me! me l'era scordato. Non gli dite niente, che me l'avessi scordato. Gli serbero questa.

Coft. Io, io gli serberò quelta.

Anf. No, mangiatela, che glie ne serbero della mia.

Coft. In verità gli do la mia volentieri.

Anf. Poverina! fiete pure amorosa. Mio figlio può ben dire aver avuto la grazia d'oro, avendo trovato una sì buona moglie.

Coft. Io fignore, non era degna d' averlo.

Fra. Vado alla scuola, fignora madre. Coft. Andate, che il cielo vi benedica.

Anf. Nardo.

( chiama .

# CENAIV.

#### Nardo, e detti.

Nar. Signore .

Anf. Accompagnate questo ragazzo alla scuola. ( E badate bene, che per la via non si fermi a guardare le bagattelle, che non si accompagni con qualche cativo giovane.) ( piano a Nardo.

Nar. ( Non vi è pericolo , fignore . Egli non tratta mai con nell'uno . Va per la suo firada , e non vede l'ora di arrivare alla scuola . Io poi quando altro facelle, non lo lascierei fare a sua voglia . ) ( piano

Anf. Bravo, Nardo. Tieni un po di torta a te pure.

Nar. Grazie, fignore.

Anf. Che tutti godano di quel poco, che c'è, che tutti abbiano la parte loro. Siamo tutti di carne: e dice il proverbio, che le gole sono tutte sorelle. Via andate, e portatevi bene.

Fra.

Fra. Non lo sa, fignor nonno, che alla scuola sono P imperatore?

Anf. Si, lo so, bisogna conservarsi il posto ve.

Fra. Certo, se voglio avere il premio.

Coft. Ne ha avuti quattro de' premi Cecchino .

If a. Ed io, che premio avrò, quando sarà fatta la tela?

Anf. Eh a voi ne preparo un bello de premi.

Isa. Davvero? Che cosa mi prepara di bello?

A.f. La saprete un giorno.

Ija. Quanto pagherei di saperlo adesso.

Anf. En curiofità! basta... voglio anche soddisfarvi. Andate alla scuola voi, che non facciate tardi. (a Fra.

Fra. Eh fignore, vado. Non importa a me di sentire. Il fignor maeltro m' ha detto, che non bisogna essere curiofi. Le voglio bene alla sorellina. La mano fignor nonno. La mano, fignora madre: ho piacere io, che mia sorella abbia dei regali. Quando sarò grande, le voglio fare un buflo, una gonnella, e un pajo di scarpe ricamate d'argento. (parte con Nar.

# SCENA V.

Costanza, Isabella, Anselmo, Lisenta.

Coft. E Amorofissimo quel ragazzo.

Anf. E' figlio di buona madre.

Cost. Ha tutte le massime di suo padre.

Isa. E così signor nonno, che cosa mi prepara di bello?

Anf. Vi divô, figliuola mia, è vero, che avete padre, e madre, che non vi lasceranno mai mancate niente, e un fratello, da cui col tempo potete spera e falsir ma io non veglio, che nefluno abbia da incomodarfe per voi. Non fisa, come andar poffano le cose di questo mondo. Ho avuto un'eredita mia prático-la la la la la la come a c

lare di dieci mille scudi; questi gl' investo in un capitale in nome vostre con condizione, che i frutti vadano in aumento del capitale fino, che siete in grado di prendere stato.

Cost. Caro fignor suocero, questa è una gran bontà, che avete per il vostro sangue.

Lif. Mi fa plangere per tenerezza.

Ifa. E se io non aveili volontà di escir di casa, ho da perdere dunque?

Anf. In questo caso . . . cara Isabellina, non voglio mica, che perdiate il frutto dell'amor mio . In età di trent' anni se non siete ancor collocata , lascierò , che possinate disporre.

Ifa. Disporrà il fignor nonno.

Anf. Eh io non ci sarò più, figliuola. Ila. Signor sì, che ci ha da effere.

Anf. Sono un pezzo in là, cara... bafta, non parliàmo di malinconie, fino che vuole il cielo, e niente di più...

# S C E N A VL

# Fabrizio, e detti,

Anf. OH Fabrizio, figlio mio fiete qui eli?

Fab. Perdonatemi, se sono uscito senza venirvi a riverire: parevami troppo presto.

Anf. Non me la fate più questa . Venite, se fosse di mezza notte .

Fab. Favorite . (gli vuol baciar la mano. Anf. Tenete. (gli dà la mano.) (Ehi! la signora Co-

ftanza ha una cosa buona da darvi. ) ( fotto voce. Fab. È egli vero ? Che cosa ha di buono mia moglie da regalarmi ?

Coft.

Cost. Un po di torta donatami da vostro padre.

Ans. Non ha avuto cuor di mangiarla senza di voi.

( a Fabrizio .

Fab. Vi ringrazio del bon amore. Mangiatela voi per me. Cost. lo no: è vostra.

Fab. Datela a Isabellina. Cost. Ne ha mangiato abbastanza. Non vo', che le faccià

male.

Isa. Mi desta i bachi la roba dolce.

Anf. Via date quì. Se nessimo la vuole, la mangierò io a Lif. Io non ho detto di non volerla.

Auf. Ghiotta; metà per uno. ( divide la zorta fra lui ( e Ifabella.

Lif. Grazie, fignor nonno.

Asf. Tutti mi dicono nonno. Anche fuori di casa, quando arrivo dallo speziale, dal librajo, da mlo compare, mi dicono il nonno. Ma io non me ne ho a male, lo dicono per amere. Fabrizio è egli vero, che fiete andato per una lite?

Fab. Non è lite, se vogliamo; ma mi vogliono mancar di parola, ed io intendo, che mi fi mantenga il con-

tratto.

Anf., Non litigate per amor del ciclo; che all'ultimo ancor che vi diano ragione, tutto il guadagno anderà nelle spete. Mangiamoci in buona pace quello, che abbiamo, che per grazia del cielo ci basta, e non is fitiamo da noi medesuai a procurarci delle inquietudini per avere di più.

Fab. Questa volta c'entra un po'di puntiglio per dir il

vero

Anf. No, no, puntigli, no figliuolo mio, non abbadate a puntigli. Sec a avelli badato io ai puntigli, non sarei arrivato a quell' età, grazie al cielo, sano, e robulto, come mi trovo. Se vi fanno un insulto, una soverchieria, la vergogna è sempre di loro. Quando il mondo sa, che fiete un galant' uomo che non meritate di eller trattato male, peggio per quelli, civi vi fanno la cattiva aziome. Che vi pub fare il puntiglio? Scaldarvi il capo, e mettervi dalla parte del totto. Volete illuminare, e convincere chi vi fa del male? Date loro tempo di riflettervi sopra: credetemi, che le coscienze sono giudici di se medefine, e preflo, o tardi chi opera male, s'ha da pentire d' averlo fatto.

Coft. Ascoltatelo bene vostro padre, che in verità non può dir meglio di quel, che dice.

Fab. Ho sempre fatto a modo voltro, fignore, e me ne son trovato contento. Lo fatò ancora nell'avvenire. Se l'amico mi manca di parola, pazienza. Il dano non è gran cosa, e la piazza già lo condanna.

Anf. Bravo, che tu fia benederro. ( gli dà un bacio .

Isa. E' picchiato all'uscio, mi pare. Lis. Anderò a vedere.

( s' alza, e parte ;

# S C E N A VII.

Costanza, Isabella, Fabrizio, Anselmo.

Anf. M Angiamoceli noi i denari , che ci avrebbono a mangiar' le liti. Questa sera ha da venirmi a trovar mio compare colto speziale, e sil dottore. Volete voi , Fabrizio , che diamo loro un po' di merenda?

Fab. Non fiere vo il padrone, fignore?

Anf. Ma io ho piacere, che tutto quello fi fa, fia concordemente fatto. L'aggradite voi, fignora nuora?

Coft. Sì fignore, quello che è di vostro piacere, è di piacer mio.

Anf. Volete invitar nessuno voi? ( à Costanza : Cost. Non saprei chi invitare io, perchè in oggi non si

Von saprei chi invitare io, perchè in oggi non . può Anf. Oh si sta pur meglio soli. Mio compare, e lo spetziale sono come siam noi, e il dottore, che è ragionevole, si ritira per tempo.

#### S C E N A VIIL

# Lifotta, e detti.

Lif. SA ella chi è, fignora? ( a Costanza.

Cost. Chi mai? Lis. La signora Angiola, che la vorrebbe riverire. Ha fat-

to picchiare all'uscio per vedere, se le torna comodo ora, o più tardi.

Coft. Per me la faccio padrona di venir quando vuole, se il fignor suocero, o mio marito non hanno niente in contrario.

Anf. Non fiete voi la padrona? Ricevetela pure.

Fab. Anzi è meglio, che la facciate venir subito: più tardi vi può venir da fare qualche altra faccenda.

Coft. Appunto aspetto il teflitore verso il mezzo giorno.

Ifa. Oh che mi solleciti a dipanare dunque.

Cost. Fatele dire, che è padrona quando comanda. ( a Lis.
Lis. Ci avrebbe a essere qualche guajo in casa della signora Angiola. La serva m' ha fatto de' gesti col capo.

In quella casa ci fi sta pur male.

Cost. Badate a voi . Lif. Compatisca.

( pane.

#### S C E N A IX.

Costanza, Ifabella, Fabrizio, Anselmo.

Aof. Tornate fuori di casa voi? (a Fabrizio., Fab. Non fignore, per questa mane. Ho le lettere di Germania; anzi se vi torna comodo, fignore, vorrei, che le leggesssimo insieme, e dissorressimo sopra certi propetti, che fanno al nostro negozio.

Aof. Sl. figlio, come volete. Già sapete, che ho rinunziato il maneggio a voi non per sottrarmi dalla fatica; ma per impratichitvi degli affari noftri prima della mia morte, son qui per altro ad affithervi, se vi occorre.

Fab. Ed io ho accettato il carico per sollevarvi : ma intendo da voi dipendere, e valermi sempre dell'utile configlio vostro.

Anf. Andiamo dunque a leggere le lettere di Germania ai Nuora, a rivederci. Nipotina, addio, cara, il mio sangue, il mio sangue. Cielo, dammi allegrezza del mio sangue. (parte.)

# SCENA X.

Costanza, Isabella, Fabrizio.

Fab. V 1 occorre niente?

( a Costanza:

Coft. Niente per ora. Fab. Cecchino sta bene?

Cost. Benissimo. E' ito alla scuola.

Fab. Ho parlato col suo maestro. Si contenta molto di lui. Spero, che ci voglia dare consolazione.

Cost. Lo faccia il cielo per sua bontà.

Fab.

Fab. Dal canto mio non mancherò certo di dargli tutti gli ajuti possibili.

Ifa. Perchè non fa insegnare anche a me, fignor padre che imparerei tanto volentieri le lettere.

Fab. Figliuola mia, le lettere non sono per voi. Non dico già, the non avelle ingegno atto ad apprenderle
che so benifimo altre valenti donne avelle egegiamente apprese, ma le cure debbono efiere difittibuite. La briga della casa non è poca briga, sapete. E
le donne vi fi adattano meglio, e voi o qui, o altrove averce bisogno d'effere iffroita in cio più, che
in altro, e i lavori di mano, che fate voi altre donne, sono utili alla famiglia, quanto le arti, che proprie sono dell'uomo. Contentateri di fat quello, che
a voi fi deftina, e più del talento fate conto della
bontà di cuore. Imitate la madre voltra, e sarcte
certa di riustric bene.

# S C E N A XI.

# Costanza, e Isabella.

1/a. Non vorrei se ne avesse avuto a male il signor padre, perchè ho detto così.

Cost. No, no figlinola, non è pontiglioso vostro padre. Non sentite, ch'egli anzi vi loda i Ma vi configlia a quello, che crede meglio per voi.

If a. Io non farò mai, se non quello, che mi verrà comandato.

Coft. E ciò riuscirà in profitto vostro, ed in nostra consolazione.

#### S C E N A XII.

Angiola , e dette, poi Lifetta .

Ang. OI può venire?

Cost. È padrona la signora Angiola. ( s' alza e fa lo stes-

Aag. Stiano comode, stiano comode. Proseguiscano le faccende loro, ch'io non intendo d'incommodarle.

Cost. Niente, signora. Lisetta. (chiama. Lis. Signora.

Lij. Signora.

Coss. Una sedia alla signora Angiola. Tieni questa calza.

Ang. Seguiti a far la sua calza, non si stia per me ad in.

commodare.

Cost. Non ho più voglia davvero: ho piacere di starmi un poco a godere la compagnia della signora Angiola.

Ifa. Seguitero a dipanare io, se mi dà licenza.

Ang. Sì, cara, fate pure. Bella consolazione avei

Ang. Si, cara, fate pure. Bella consolazione aver di quefte figliuole! (a Costança.
Cost. Bisogna, che le faccia questa giustizia a Isabellina,

non è cattiva ragazza.

Ang. Ma! la pace in casa è una gran bene. Io non l'ho
questo bene, povera me!

Coft. Ha qualche cosa, che là disturba?

Ang. Sono venuta a polta da lei per configlio, per ajuto, e per isfogare un poco le mie passioni.

Coft. Incommoda la ragazza?

Ang. Oh niente : può sentir ella pure.

Coft. Che cosa ha ella, che la disturba, fignora?

Ang. Ho un marito pessimo, inquieto, pieno di vizj, di mal animo, che mi ridute agli estremi.

Coft. Non si faccia sentire a parlar così del marito.

( guarda un poco Ifabella.

Ang. Gia tutto il vicinato sa il suo modo di vivere. Da

La buona: Famiglia.

B po-

pochi giorni in quà ha una certa pratica di una donna . . .

Coft. Isabella andate a dipanare in quell'altra camera.

Isa. Si, signora (s' alta) con sua licenza (ad Angio.

la). (Quasi, quasi aveva curiosità di sentire, ma
la signora modre comanda.) (da fe, e parte.

Cost. Portatele l'arcolajo.

Lif. Si, signora. (Ne vuole aver un pelto ora la mia
padrona.) (da fe, prende l'arcolajo, e patre.

# S C E N A XIIL

# Costanza, e Angiola.

Ang. TRan delicatezza, che ha per la sua figliuola! Mia madre non ha fatto così con me. ( da fe. Così. Ora possiamo parlare con liberià.

Cost. Ora polliamo parlare con liberia.

Ang. Eh non avrei detto cose . . .

Coft. E' meglio così; le fanciulle fanno caso di tutto. Ang. Per tornare dunque al proposito nostro, signora Co-

flanza, io sono una femmina disperata.

Coft. Perchè mai? Il fignor Raimondo è un galantuomo,
un uomo civile, hanno del bene, sono senza figli-

uoli , dovrebbono vivere colla maggior quiete del mondo.

Ang. Eh fignora, se non vi è giudizio nel capo di casa.

non vi può essere quiete. Mio marito ha una pratica.

Coss. Ma lo sa di certo? Potrebbono essere le male lingue, che l'avessero detto.

Ang. Lo so di certifimo. Pur troppo per me, che dacchè ha quest'impegno non mi può più vedere, e non dorme nemmeno nella mia camera, e se gli dico una buona parola, mi risponde di bu, e di ba.

Coft. Oh che dice mai? Manco male, che non vi è la ragazza.

Ang.

Ang. Le dirò solamente questa . . . :

Coft. Cara fignor' Angiola, sono cose, che il dirle a me non le può recare sollievo alcuno: si risparmi il rammarico di raccontarle.

Ang. Ma è necessario, che gliele dica, se ho da arrivare alla cagione, per cui sono venuta da lei.

Coft. Non saprei. Si sfoghi con me, che può farlo, ma non lo faccia con tutti, che la riputazione ci scapita.

Ang. Pur troppo fiamo la favola del paese , e perchè? Per il poco giudizio di mio marito . Oltre l'amica, che gli succhia il sangue, ha di più il giuoco aucora.

Coft. In verità non la vorrei nemmeno conoscere.

Ang. E fra un vizio, e l'altro ha tanti debiti, che non sa dove rivoltarfi .

Cost. Povera fignor' Angiola! sono una compagnia dolorosa i debiti .

Ang. Uno ne ha fra gli altri della pigione di casa, che può farci scorgere pubblicamente ; si tratta di dire, che il padrone ci vuol mandare i birri alla porta.

Coft. Oimè, mi sento tutta rimescolare .

Ang. E mio marito non ci pensa. Mangia, dorme, va a divertirsi, e non vede il precipizio vicino.

Coft. Come mai fi può dormire con fimili batticuori? Divertirsi? Io non credo, che sia possibile.

Ang. Eppure si diverte, che lo so di certo, e a me tocca pensaréi.

Cost. Ma ella che cosa può fare, se non si muove il marito?

Ang. Che cosa posso fare? Ecco qui le mie povere gioje: anderanno di mezzo. Per ora i pendenti, e l'anello, e voglia il cielo, che uno di questi giorni non vada a spasso il giojello, ed il resto ancora.

Coft. Vuol ella privarsi delle gioje per pagar i debiti?

Ang. Che vuol, ch'io faccia? Mi svenerei per la riputazione della casa. B

Coft.

Coff. Non so che dire. E' ammirabile la di lei bontà, e meriterebbe, che il marito le fosse grato davvero.

Ma lo sarà certo, l' animo mi dice, che le sarà grato, Un'azion simile l'ha da convincere, se avesse un cuor di masigno.

Ang. Mi configlia anch' ella a farlo?

Cost. Quando non v'è altro modo, l'ajutarsi col suo è sempre bene. Le gioje si fanno anche con questo sine per valersene nelle occasioni.

Ang. Mi dispiace, che andar in mano di certicani l'usu-

ra mangia il capitale.

Coft. Quanto sarebbe il bisogno suo, fignora Angiola?

Ang Cento scudi, fignora, e se non fosse il mio troppo
ardire...

Coft. Balta così, non dica altro, che voglio aver il piacere di servirla, senza che provi pena nel domandare.
Mi figuro anch'io, (quantunque per grazia del cielo non mi fia trovaza mzi in quello ltato), mi figuro quantor intrescientento abbia da provare una persona civile a confidare le sue indigenzo: ma avendole confidate a me può elfer certa, che non lo sapià nefuna. Cento scudi li ho di mio uniti a poco
per volta coi regaletti, che mi fa mio marito, ed alcuni utili, che mi lascia sopra certi capi minuti del
negozio nollro.

Ang Certo ella farà una carità fiorita.

Coft. Terro le gioje in deposito. E quando potrà...

Ang. E mi ho da privare d'una parce delle mie gioje?

Coff. Non so che dire. Io mi efibiaco servirla, e mi prendo la libertà di farlo senza chiedere la permiflone
a neffuno. E' vero che i denari sono in mio potere: ma quello, che è della moglie è del marito: e
all' incirca sa bene egli ancora quanti denari trovar
mi poflo. E se venifle un giorno in curiofità di vederli, che verrebbe, ch' io gli dicefi! Finalmentes sa

troverà le gioje, dirò, che lo creduto bene sar un piacere . . .

Ang. La prego di non dirglielo almeno senza una precisa necessità. Mi vergognerei, ch'egli lo sapesse.

Cost. Le prometto, che non lo dirò, quando non fossi in necessità di doverlo dire.

Ang. Tenga i pendenti, e l'anello. Glie li raccomando. Coft. Favorisca di passar meco nel mio stanzino; dove mi vedrà metterli, li troverà sempre volendo. . 1

Ang. Vada pure; non vi è bisogno, ch'io veda.

Coft. Venga, che gli conterò il denaro.

Ang. Riceverò le sue grazie.

Coft. Favorisca passar innanzi.

( entra.

Ang, Per ubbidirla. Coft. Poverina! mi fa compassione. Gran cose si sentono in questo mondo! e per questo chi ha un poco di bene deve ringraziar il cielo di cuore.

## E N A XIV.

# Anfelmo , Fabrizio , poi Nardo .

Ans. K Egolatevi così , figliuolo , e non fallirete . Pochì negozj, ma ficuri; non intraprendete mai negozjnuovi con persone, che non conoscete ben bene, e fidatevi poco di chi vi offre avvantaggi grandi.

Fab. Veramente quel progetto di mandare le sete pet conto nostro, e ritrarne poscia i lavori, pare secondo il calcolo, che ci fanno, che potrebbe rendere un venti per cento; ma ci sono varj pericoli, come voi riflettete prudentemente.

Anf. Volete veder chiaro il maggior de pericoli ? Quello che a noi suggerisce un negozio si vantaggioso, perchè non lo fa da se ? Qualche cosa c'è sotto . Io non soglio pensar male di nessuno; ma in materia

Rai. Servo fignor Fabrizio.

Fab. Riverisco il fignor Raimondo.

Rui. Non vorrei esser venuto in occasione di darvi incomodo.

Fab. Siete sempre padrone in ogni tempo, ma ora in verità non ho niente, che mi occupi.

Rai. Sono bene occupato io nel cuore, nella mente, nell' animo da mille agitazioni, da mille tetri pensieri.

Fab. Che cosa mai v'inquieta a tal segno?

Rai. Una moglie trifta, pessima, dolorosa.

Fab. Caro amico, non parlate così della vostra moglie. Fate pregiudizio a voi stesso.

Rai. Già è conosciuta bastantemente . Ha tutti i difetti, cred'io, che dar si possono in una donna : e poi una certa amicizia, che ella coltiva, mi vuol far dare ne'precipizi.

Fab. E a voi che siete suo marito non dà l'animo di farla praticare a modo vostro?

Rai. Eh pensate, per la mia soverchia bontà mi ha posto il piede sul collo, e non vi è rimedio.

Fab. Siete bene per dir il vero in una deplorabile fituazione .

Rai. Aggiungete allo stato mio quest'altra picciola circostanza. Ho tanti debiti, che non so dove salvarmi. Fab. Come mai li avete fatti questi gran debiti?

Rai. Causa la moglie; mi giuoca ogni cosa.

F1b. E voi la lasciate giuocare?

Rai. Sono stato compiacente al principio : ora mi converrà venire a qualche strana risoluzione.

Fab. Voi non avete bisogno de'miei configli: ma fi trova il rimedio, quando si vuol trovare.

Rai. Dite bene voi, che avete una moglie buona, ma se l'aveste come la mia non so come la v'anderebbe.

Feb. Basta; ringrazio il cielo . . . certo è una cosa dura il non aver la pace in casa.

# LA BÜONA FAMİGLİA

Rai. In cambio della pace, ci ho i debiti io in casa.

Fab. Dite piano, non vi fate sentire. Rai. La passione mi trasporta, caro amico, se voi non m'

ajutate, io sono all' ultima disperazione. Fab. Ma caro fignor Raimondo, egli è vero, ch'io maneggio, e sono alla testa del negozio, e della famiglia; ma rendo conto d'ogni cosa a mio padre. Se volete, che glie ne parli . . .

Rai. No, no, vostro signor padre è un galantuomo, è un uomo dabbene; ma non avrei piacere, che lo sapesse nessuno. Io ho bisogno di dugento scudi, e vi darò in ipoteca un giojello di diamanti con due spil-Ioni da testa.

Fab. Le avete voi queste gioje?

Rai. Eccole qui. Voi ne avrete pratica.

Fab. Bene ; vi servirò . In ogni caso , che mio padre mi ricercasse dei conti , con queste potrò appagarlo .

Rai. Sopra tutto, che nessuno lo sappia.

Fab. Non dubitate; vi promerto, che non si saprà. Favorite passare nell'altra stanza, che vi conto subito i dugento scudi.

Rai. Voi mi farete il maggior piacere di questo mondo .

Fab, Prestar danari sanza timore di perderli è un servizio di niente; e poi siamo obbligati in questo mondo ad ajutarci potendo. (entra

# N A

# Lifetta, e Nardo.

AI sono ancora le visite dai padroni?

Lif. Ci sono . Anzi la padrona colla fignora Angiola seno pallare nello stanzino, e parvemi, che aprific l' armadio, e ci giuocherei, che le presta delli denari.

Nar. E' facile, perchè in casa del fignor Raimondo contrasta, come si suol dire, il desinar colla cena.

Lif. Zitto, che la padrona non vuole, che si dica male di nessuno.

Nar. Fin qui non c'è male, che s'abbia a dire fi mormora: ma se si volesse discorrere sopra di loro si farebbero de'romanzi.

Lif. Raccontatemi qualche cosa .

Nar. No, no; i padroni non hanno piacere, che fi mormori .

Lif. Non si può dire senza mormorare?

Nar. Non lo so io: se per esempio dicessi, che marito, e moglie giuocano da disperati?

Lif. Si dice, che giuocano per divertimento.

Nar. E se diceffi, che il giuoco gli ha rovinati?

Lif. Basta dire, che hanno ginocato del suo, che del suo ciascheduno può far quel, che vuole,

Nar. Ma se hanno fatto dei debiti per giuocare?

Lif. Si può soggiungere, che li pagheranno. Nar. Basta, in quanto al giuoco si può colorire la mor-

morazione, ma se passassimo a certi altri vizietti? Lif. E sono.

Nar. No, no, se lo sapellero i padroni l'avrebbono a sdegno, e non abbiamo da fare un segreto cosa, che da loro ci vien comandato non fare.

Lif. Si può ben dire qualche cosa senza entrar nel massiccio: e in tutte le cose sento dire, che vi è il più ed il meno. Non dico, che mi diciate tutto: ma così , delle coserelle , che non fieno cosaccie .

Nar. Per esempio, se dicessi, che il signor Raimondo ha una comare, con cui ci spende l'offo del collo? Lif. Si può dire, che lo faccia per carità.

Nar. Carità pelosa un poco.

Lif.

Lif. Via fra il bene, e il non bene. Ma non s'ha per questo da mormorare.

Nar. Lo stello si può dire della signora Angiola, che va con certe compagnie di poco credito, con certi giovanotti di mondo, che fanno, che mormori il vicinato.

Lif. Ma noi non abbismo da mormorare per questo, che la se padrona non vuole.

Nar. E m'ha detto il suo servitore, che cento volte ha ella augurata la morte al marito.

Lif. Per voglia forse di rimaritarsi?

Nar. Certo, perchè fra quei, che la servono, vi sarà alcuno, che le darà nel genio.

Lif. Eh si vede, ch' ella è d' un temperamento bestiale, eapace d'ogni risoluzione.

Nar. Si sono bene accoppiati. Marito e moglie, due veri pazzi.

Lif. Oh basta, non diciamo altro; non vorrei, che principiassimo a mormorare.

Nar. Se non fosse il freno, che ci han messo i padroni. Lif. Anch'io ne direi di belle: ma non vogliono, che

fi dica.

Nar. Ecco la fignora Angiola, che se ne va.

Lif. E di là viene il figuor Raimondo. Che sì, che s' incontrano?

Nar. Andiamo, andiamo. Non ci troviamo fra questi

Lif. Non mormorate. Nar. Non vi è pericolo. ( parte.. ( parte.

#### SCENA

Angiola da una parte, Raimondo dall' altra.

Ang. (COn questi cento scudi ... quà mio marito?) ( da fe.

Rai. ( Angiola quì, che vuol dire? )

Ang. Quà fignor marito?

Rai. Quà ancor ella, fignora moglie?

Ang. Sono venuta a far una visita alla signora Costanza. Rai. Ed io al fignor Fabrizio.

Ang. Avreste bisogno di venirci spesso da lui per imparare a vivere.

Rai. E voi stareste bene un pajo d'anni in educazione della fignora Costanza per cambiar fistema; ma non fareste niente, io credo: avete troppo il capo sventato .

Ang. La padella dice al pajuolo, che non la tinga. Oh voi avete del sale in zucca!

Rai. Più di voi certo, che una donna alla fin fine non. dee mettersi in paragone degli uomini, e dee pensare, che la riputazione fi perde presto.

Ang. Io non faccio cose, che non fieno da fare. Nè di me si può dire quello, che si dice di voi-

Rai. Io so, che dacchè fiete venuta voi in questa casa vi è entrato il diavolo.

Ang. C'era il diavolo prima, che ci venissi. Ce l'ho trovato io.

Rai. Che sì, che siete venuta quì per denari?

Ang. Per denari? Per farne che? Tocca a voi a pensare al mantenimento della casa, non tocca a me. Rai. Voi pensate al mantenimento del gioco.

Ang. E voi al giuoco, e alla comare,

Rai

Rai. E voi al giuoco, e al compare.

Ang. Chi mal fa, mal pensa. Ci giuoco io, che siete venuto voi per denari.

Rai. Oh sì, che in questa casa ne danno a chi ne vuole.

Sono genti, che hanno giudizio, non ne prestano sì
facilmente.

Ang. Egli è vero , che sono cauti per non gettare ; ma col pegno in mano potrebbono anche far un piacere.

Rai. Che sl, che ve l' hanno fatto col pegno in mano?

Ang. Si eh? Basta così, ho capito. So perchè ci siete venuto.

Rai. Voi mi credete tinto della vostra pece .

Ang. Or ora non c'è più niente in casa. Quelle poche gioje, e poi è finita.

Rai. Spero non avrete l'ardire di disporne senza consenso mio.

Ang. Io non dico . . . che si sa, che servono per comparire. Ma voi certo non vi prenderrete la libertà . . . Il giojello, e i spilloni, che si sono dati al giojelliere per accomodare, quando tornano in casa?

Rai. Li porterà il legatore quando saranno accomodati.

Erano scaffate tre pietre del giojello, e gli spilloni
s'hanno da rilegare di nuovo.

Ang. No, no, io gli voglio in casa .

Rai. E i pendenti, e gli anelli dove sono eglino, che non ve li vedo?

Ang. Souo, sono... nel mio armadio sono .

Rai. Cara fignora, andiamo a casa, che li voglio ve-

Ang. Prima d'andar a casa, voglio ire dal giojelliere a veder un po'il fatto mio.

Rai. Che occorre, che voi ci andiate, tocca a me a vedere . . .

Ang. Eh non m' infinocchiate, caro. Vo' andarvi ora da me,

me, e se non ci sono le gioje mie, vo', che dite davvero, ch'io sono un diavolo.

Rai, L'animo mi dice, ch' ella abbia impegnati i pendenti i. Vo' aprir l'armadio senza le chiayi, e se non ci sono, troverà in me un diavolo più indiavolato del suo.

(patre.

Fine dell' Auto primo



# ATTO SECONDO.

# SCENA PRIMA.

# Costanza, e Fabrizio.

Cost. NArà ora, cred'io, di mandar a prender Franceschino.

Fab. Nardo fa qualche cosa in cucina m' ha detto, e poi

Cost. Povero Nardo, non si può negare, che non sia un servitore attento per la nostra casa.

Fab. Si certo; fa egli solo quello, che non farebbono due.

Cofl. In fatti quando ne avevamo due, cravano serviti peggio; principiano a dir fra di loro, tocca a te, tocca a me, e non fa niente nessuro.

. Fab.

- Fab. E poi quell' altro aveva il cervello sopra la beretta. Questo ha un po' più del sodo.
- Coft. E quel, che mi piace, dalla sua bocca non si sente mai dir mal di nessuno.
- Fab. Nella servitù non è sì facile un tal contegno...
- Cost. Anche Lisetta è una buona ragazza, di buona indole, amorosa, castigata assai nel parlare,
- Fab. Fortuna averla ritrovata così per ragione della figliuola. Dalla servitù imparano per lo più i figli le male cose, che sanno.
- Coft. Io le bado assaissimo, e non ho motivo di dolerni di niente della cameriera.
- Fab. Ringraziamo il cielo di tutto. Si sentono certe cose che accadono altrove, che mi fanno tremare.
- Coft. Il mondo peggiora sempre per quel, che si sente.
- Fab. En cara Coltanta, il mondo è ognora il medefino. De buoni, e de cattivi sempre ce ne sono flati; le virtù, e i vizi hanno trovato loco in ogni età, in ogni tempo. Chi ha avato la buona educazione, che avelle voi in casa dei voltri non ha avuto campo di sentire quante pazzie ci sono nel mondo : ora che sentite discorrere, vi pare il mondo cambiato, e non è così. Anche adelfo ci somo delle persone dabbene, che vivono, come voi fiete vifluta, e ci sono degli infelizi dominati dal mal coftume.
- Cost. Gran disgrazia per chi si trova in certi impegni con l'animo, e colla persona.
- Fab. Basta pensiamo a noi, e lasciamo che il cielo provveda agli altri. Se possiamo far del bene, facciamolo, ma senza intricarsi troppo negli affari altrui.
- Coff. Sapete, ch' io sono nemica di cerre curiofità. Ma mi rammarico per gli altri, quando mi arrivano alle orecchie cose, che sen di danno o di dispiscere a persone anche, che non conosco. Quella porera fignora Angiola mi ha contatuinato davvero.

Fab.

Fab. Ma! la povera donna è in una pessima costituzione. Coft. Non è egli stato da voi il di lei marito?

Fab. Si, c'è stato, e a me pure ha fatto venire il mal di cuore per compassione di lui.

Coft. Vi ha confidato ogni cosa dunque?

Fab. Pur troppo mi ha fatto egli la dolorosa leggenda.

Cost. I.o stello ha farro con me sua moglie. Che vuol dire vanno d'accordo, se non altro in questo, nel dire i fatti suoi a chi non li vuol sapere.

Fab. (È molto per altro, che la fignora Angiola dica da se i suoi diferti. Questi è un principio buono . ) ( da se .

Cost. Ho sentito delle gran cose .

Fab. Ma non bisogna parlarne.

Cost. Oh non v' è dubbio. Dirò, come dite voi, farle del bene, se si può; ma non intricarsi.

Fab. Certo il bisogno fa fare delle gran cose.

Coft. Vi ha detto il fignor Raimondo lo stato di casa sua? Fab. Si, me l'ha confidato.

Coft. Anche a me la fignora Angiola. Convien dire, che

si sieno accordari nella massima per provvedere al bisogno.

Fab. Quando s'arriva a intaccar le gioje, è segno, che la necessità stringe i panni adosso davvero. Coft. Vi ha detto anche delle gioje dunque?

Fab. Si è trovato in necessità di dirmelo.

Cost. E la fignora Angiola mi diceva, che non voleva, che si sapesse.

Fab. Per me sono certi, che non lo dico a nelluno.

Coft. Nemmen io certamente.

Fab. Le gioje staranno li fin, che verranno a siprendesle. Coft. Sono ficuri, che saranno ben custodite.

Fab. Con duecento scudi potranno rimediare a qualche loto maggior premura.

Coft. No duecento, cento solamente.

Fab.

Fab. V'ha detto forse cento la fignor' Angiola?

Coft. Si, mi disse, che tale era il di lei bisogno.

Fab. E il fignor Raimondo, che sa più lo stato delle cose sue, m' ha detto ducento.

Coft. Ma io non gliene ho datti, che cento soli.

Fab. Voi avete dato cento scudi ?

Coft Io si .

Fab. A chi?

Cost. Alla signor' Angiola.

Fab. Così colle mani vuote ? Senza ficurezza veruna?

Cost. Non fignore, non lo sapete voi pure, che mi ha dato le gioje in pegno? Non ve l'ha detto il marito suo?

Fab. Il marito suo ha dato a me un giojello, e due spilloni, ed io su questi gli ho prestati ducento scudi.

Coff. E a me la fignor Angiola ha portato un pajo pendenti, e un anello, e mi ha pregato, che le preftaffi cento scudi.

Fab. E a lei li avete prestati? ( un poco alterato.

Coft. Si, io. Ho fatto male?

Fab. Dar fuori cento scudi senza dir niente nè al snocero, nè al marito, non mi pare cosa molto ben fatta.

Coft. Mi ha pregato, che non lo dicessi.

Fab. Tanto peggio. Una donna prudente non lo doveva fare. Dovevate dirle, che le mogli savie non fanno le cose da nascolto da mariri loso.

Coff. La compassione m' ha indotto a farlo.

Fab. La compassione, la carità, tutto quel che volete, ha da cedere il luogo al rispetto, ed alla convenienza.

Coft. Non mi pare aver fatto gran male.

Fáb, Che paja a voi, o non paja, vi torno a dire, che avete fatte malifismo. E poi dar cento scudi, acciò fieno cagione di nuovi scandali, è molto peggio ancora.

La buona Famiglia.

C

Coft. Peggio voi, compatitemi, che ne avete dati ducento. Fab. Io gli ho dati a buon fine.

Caf. Ed io culla migliore intenzione di questo mondo.

Fab. Orsù, non vo contendere, ma non mi aspettava da voi un arbitrio fimile.

Coff. Mi dispiace nell'animo averlo fatto: ma non credo poi di meritarmi un si fatto rimprovero. Dacchè son voltra moglie, non mi avete detto altrettanto, pazienza.

Fab. Non intendo trattarvi male; vi dito, che la dipendenza della moglie al marito deve effere costante, edillimitata.

Cost. Non sono poi la serva di casa.

Fab. Ma nè anche l'arbitra di disporte.

ciacuori.)

Cost. Pazienza. (si ritira un poco piangendo. Fab. (Non vorrei averlo saputo.) (da se con affizione.

Coft. (E tanto buono, e non vuol perdonare una cosa fatta senza malizia.)

(da se.

Fab. (Si principia così; con poco, guai se prendesse piede.) (da se. Cost. (Poteva pure non esser venuta la signor' Angiola.)

( da se. Fab. ( Gran cosa, che s'abbia d'avere per altri dei strac-

# S C E N A IL

Come fopra .

# Anselmo, e detti.

Ans. L. Ora di desinare? (Fabrizio, e Costanza salutano senza dir niente.) Che c'è figliuoli? Che è accaduto di male? Oimè dov'è Cecchino? (a Fab.

Fab. Credo, che Nardo sarà andato a prenderio dalla scuola.

Anf. Isabellina dov'è? . (a Coftanza. Coft.

Coft. Nella mia camera, che lavora. Anf. E' accaduto niente di male?

Coft. Niente , fignore .

Fab. Niente.

Anf. Ma io mi sento morire a vedervi così . Qualche cesa ci ha da esfere, certo. Siete coracciati, figliuoli ? Perchè mai ? In tanti anni , che siete marito, e moglie, quelt'è la prima volta, che vi vedo in un aria, che pare sdegnosa. Vi sentire male?

Fab. Non fignore, per grazia del ciclo.

Anf. Vi sentite male voi?

( a Coftanza. Coft. Ah! ( fospira voltandos verso Fabrizio .

Anf. Eh il cuor me lo dice. Siete in collera, avete gridato. Per carità, se mi volete bene palesate a me la cagione del vostro dispiacere, del vostro sdegno . Cari figliuoli, non mi date questo tormento. Sapete quanto vi amo; mi fi stacca il cuore.

Coft. Io, figuore sono la rea, e vi confesserò la mia colpa. Ho prestato cento scudi alla fignor' Angiola sopra alcuni diamanti, motfa dalle sue preghiere, e l'ho fatto senza dirlo nè a voi, nè a mio marito. Dociando perdono a tutti e due, e vi prometto in avvenire di non prendermi mai più fimile libertà. ( piangendo.

Anf. Vi è altro, Fabrizio, che questo?

Fab. Poteva dirlo, e non dare a divedere... che ella... ( con qualche lagrima . ( a Coftanza .

Anf. Vi ha maltrattato per questo?

Coft. Mi ha rimproverato . . . e quando penso . . . che mai più . . .

Anf. Via acchetatevi; non piangete per così poco: non vi affliggete per un sì leggiero motivo. Fabrizio non ha tutto il torto a pretendere, che vogliate mostrare quest umile dipendenza da lui, che sapete

quanto vi ama, e che non è capace di negarvi una giusta, onesta soddisfazione. Non lo fa egli per li cento scudi; e non lo farebbe, se fossero anche meno ficuri di quel che sono, ma io so il suo dispiacere : è geloso del voltro affetto, e dubita, che in faccia di quella donna fiate comparsa meno amante di quel, che siete. Ma voi caro figliuolo, per un dispiace. re così leggero, perchè mortificate una consorte che ha per voi tanto amore, e tanto rispetto? Non fiamo infallibili in questo mondo. Siamo tutti soggetti ad errare, e il cuore si attende nelle operazioni, non l' effetto, che ci rappresentano agli occhi. Via fiate men rigoroso . E voi cara , non vi dolete sì fieramente d'un leggiero rimprovero, ch' ei vi possa aver dato. Questo vuol dire non aver mai avuto motivo di dolersi l'uno dell'altro ; un piccolo neo vi agita . vi conturba. Venite quì; accostatevi; voglio, che facciate la pace; e presto fatela, prima che torni a casa Cecchino : prima che se ne avveda Isabella ; prima che sappiasi dalla servitù . Datemi la vostra mano . ( a Costanza, ) Fabrizio la mano. Se mi volete bene : pacificatevi, abbracciatevi, consolatemi per carità. Coft Vi domando perdono. ( a Fabrizio .

Fra. Ed io a voi cara.

Ass. Via, via, stian allegri: e non si pianga più che più non vi seno disfensioni, dispiaceri, contese. Pace, pace; sia benedetta la pace. Quella sera dunque verrà il compare, e il dottore, e lo speciale, che già loro l'ho detto, e statemo in buona compagnia con quegli uomini veramente da bene: e dopo. la merenda veglio, che facciamo una burla allo speciale. So, ch'egli ha un fisaco di vino buono, voglio, che in compagnia andiamo a bevergilelo tueto; e ha da venire Cecchino, e di Sabellina, e voglio, che si silegramente, si allegramente.

Cost.

Anf. Verrà con me le darò mano io ; e se alcuno la vortà neimmeno guardare gli farò il grugno io. Oh ecco il nostro Cecchino.

#### S C E N A III

Franceschino, Nardo, e detti. Franceschino entra, si cava il cappello, è va a basiare la mano a tutti, e parte.

Anf. ORa ci siamo tutti: mi pare di essere più contentto. Nardo, come stiamo in cucina?

Nar. Io per me posso far quanto presto vuole. Ma all' ora solita del desinare ci mancheranno due ore.

Anf. Tanto ci manca?

Cost. Si sente il buono appetito il fignor suocero?

Anf. Io sì per dir il vero, ma non tanto per me ho sollecitudine, quanto per Fabrizio, che stamattina si è alzato presto; e sarà bene anticipare un poco.

Fab. Per me non ho questo bisogno. Sapete quante volte per ragione degli affari di piazza sono solito a stare

così fino alla nera notte .

Anf. On io poi al fatte core non le ho volute mai. Ho saputo preindere il mio tempo; non ilo transutato gli intereffi miei: ma mangiare ho voluto sempre: ed ora, che son vecchio, grazie al cielo l'appetito mi serve, e quando è tina terri ora, bisogna, chi io mangi.

Coft. Sollecitatevi Nardo :

Nar. Farò più presto, che potrò:

Nar. C'è una minestra d'erbe...

Anf. Coll' ovo dentro eh?

C j. . Fab.

Fab. Fino, che venga l'ora del definare anderò avanzando tempo, per non istare così colle mani in mano. Principierò a scrivere qualche lettera.

Asf. Sì, bravo; farete bene: così nel dì della posta vi troverete un po' sollevato, e potrete scrivere a più bell' agio.

Coft. Non verrefte prima con me un poco? ( a Fai

Fab. Avete bisegno di nulla?

Coft. Vorrei mostrarvi una cosa.

Anf. Via andate a vedere quello, che vostra moglie vi vuol mostrare. (a Fabrizio, Fab. Si può sapere cos'è, che mi volete mostrare?

Anf. Andase com lei, ci vuole tanto? Oh se fosse viva la

Anf. Andate com lei, ci vuole tanto? Oh se toffe viva la buona memoria della mia Caffandra, non me lo farei dire due volte.

Coft. Vorrei mostrarvi le gioje ...

Anf. Sentite? Le gioje vi vuol mostrare. Oh figlio mio. Che bella gioja è la moglie!

F4b. Io credo, che non vi avrete fatto ingannare, e però non vi è bisogno, ch' io veda . . .

Coft. Pazienza! conosco, che non fiete ancora coll' animo pienamente sereno.

Eab. Quel, che è stato, è stato: io non ci penso più.

Ans. Ma va con seco: tu mi faresti montar in collera.

( a Fabrizio. Fab. Ciò non fia mai, fignor padre. Eccomi. Costanza, andiamo.

Anf. E ti fai tanto pregare?

Coff. Il mio cuore non è mai stato angustiato come oggi.

( parte.

Ans. Andate, andate, che vi consolerà. ( dietro a Cost. Fab. Povera donna! Mi dispiace ora d'averla mortificata.

( parte.

SCE-

#### S C E N. A IV.

## . Anfelmo , & Nardo .

Ass. V A, va a terminare di consolarla (dietre a Fabrizio.) Gioventù benedetta! e così tu non solleciti il definare? (a Nardo.

Nar. Aspettava, che volesse sapere il desinare, che c'è.

Nar. Che hanno i padroni, che mi sembrano corucciati?

Anf. Curiosaccio: sei flato qui per sentire eh? Non per-

Nar. Mi dispiacerebbe tanto, che i padroni si adirassero fra di loro; non ne siamo avvezzi noi a vederli adirati:

Anf. E non lo sono nemmeno adello. E stato un poco di pissi pissi di certe genti; ma non è niente. E così, che abbiamo noi da desnare?

Nar. L'erbe l'ho già detto .

Auf. Coll' uovo, l' hai dette ... Nar. Una pollastra bollita.

Anf. Tenera vè.

Nar. Un' arrofte di piccioncini.

Anf. C'è da star poco ben per me . Nar. E ci saran delle polpette .

Anf. Oh quelle si. Fanne molte di quelte, che sono per me una gioja

Nar. Vi sarà poi . . .

Auf. Vanne, vanne, che il sempo passa.

Nar. Vado subito . (Son curioso di sapere , che cosa è stato; può essere, che Lisetta lo sappin .)

( da se, e parte.

## SCENAV

## Anselmo, e poi Isabella.

Anf. OH come per poco, se non veniva io principiavano a bifficiaria que' due colombi. Dice bene il proverbio: ogni bicia ha il suo veleno. Per buoni,
che fieno gli uomini, fi dando di que momenti, ne'
quali fi prendono le pagliuccie per travi; ma chi è
buono, come son eglino, prelio prello fi rafierena.

Ifa. Ci posso stare qui, figuor nonno?

- Anf. Perchè mi domandate questo? Non potete stare in casa, dove vi piace?
- Isa. Dico così, perchè io era nella camera della fignora madre: è venuta col fignor padre, e mi hanno cacciata via.

Anf. Avranno degli interessi fra loro.

If a. Me ne ho a male io, che m'abbiano cacciato via.

Anf. Vi avranno mandato via, acciò venghiate a flare un
poco con me; ch'io non ci fto volentieri solo. Dov

è Cecchino?

Ila. Studia fignore.

- Ans. Oh il buon ragazzo! studia senza che gli si dica.
  Si vede, che nello studio trova piacere, trova dilettazione.
- Ifa. Anch'io ho piacere a leggere, a studiare, e mi piace tanto tenere a mente quello, ch'io leggo. La sapete voi la canzone della colezione?
- Anf. No io, so, che mi piace far colezione la mattina, e merenda il giorno, e non ne so più.
- Ifa. Cecchino l' ha avuta da uno scolare compagno suo
  la canzone della colezione, che fi dice in due, e io
  ho imparato la parte mia, e Cecchino dice la parte sua.

Anf. Non ve l'ho mai sentita a dire ie.

Ifa.

Ifa. L' ha portata jeri Cecchino.

Ans. Imparatela, che me la direte poi .

Ifa. Io la so dire, e Cecchino la sa dire ancora.

Anf. Ditela dunque bravina, bravina.

Ifa. Aspettate, ch'io vada a chiamar Cecchino.

Anf. Sì, sì: la dirà egli pure. Ci avrò gusto io .

Ifa. Aspettateci, che venghiamo subito. (parte.

# S C E N A VI

## Anfelmo folo.

LA canzone della colezione deve esfer bella. S' io sapessi di poessa, vorrei farne tante sopra il definare, e sopra la cena; e vorrei dire, che il mangiare è ilpiù bel gusto del mondo, e vorrei lodare le robe tenere, le robe, dolci, e il brodo grafio.

#### S C E N A VII.

# Isabella, Franceschino, e detto

Ifa. Ccoci fiam belli, e lefti.

Anf. Cecchino, mi vuoi tu dire la canzone della colezione?

Fra. Signor sl: anche l'Isabellina.

Ifa. La dirò anch' io , che la so dir bene .

Anf. Datemi da sedere, che la vo' godere agiato.

Fra. Ecco, signore. ( gli de la sedia . Ans. Via dite su sarini . ( Non darei questo divertimento

per un operone di quelli del tempo mio. )

Ifa. Madre mia, la colezione.

Figlia mia, che ti ho da dare?

Ifa. Lascio a voi l'elezione,

Che non socca il domandare,

Mi sovvien, che mi diceste, Alle giovani modeste.

Fra. Egli è ver, che non fi chiede, Vuol così l'ubbidienza; Ma la madre si concede Un'ampliffima licenza, Perché flata sei bonina, Domandar quefta mattina.

If a. Grazie, grazie, meadre mia. Chiederò. Che cosa mai? Una cosa, che non fia Fra le cose, che pigliai. Oh davver, che l'ho trovata': Pigliarei la cioccolata.

Fra. Son pei vecchi cose valide
La cannella, e la vaninglia:
Ma son drogha trappo calide
Pel bisogno d' una figlia:
Di soverchio è lutissoso
Il caccao softanzioso,

Ma. Del dolcissimo, saporo
Compiacere è ver, mi soglio;
Ma se genera calore;
N'ho abbastasza, e non la voglio.
Meglio dunque sia per me.

Una tazau di caffe.

Acquà nera polve amara
Di netifimi carboni ,
Che da noi fi conspre eara,
Per dellar le espusificati .

Fa vegliar, fa triflo effetto
A chi sola dorma fia letto.

 Che pur troppo me le sento, E la notte si combatte. Prenderò piuttosto il latte.

Fra. E indigeflo il latte ancora, E s'accaglia nel ventricolo. Chi del latte s'innamora, Può incontrar qualche pericolo, Qualche volta è medicina; Ma tal' or non s'indovina.

Ifa. Vada dunque il latte in bando, Che arrischiarfi non conviene: Beverollo allora quando, Satò certa di far bene. Prenderò mamma mia bella, Qualche tè colla ciambella.

Fra. Sia lo svizzero, o l'indiano, Sia, di foglia, o fia di fiore. Sia il moderno veneziano, Che degli altri è tè migliore. Sarà sempre tal bevanda D'acqua calda una lavanda.

Ifa. Se mi par d'esser in caso
Di lavarmi le budella,
La mattina in fresco vaso
Cavo l'acqua pura, bella,
Meglio dunque sarà il dono
D'una zuppa nel vin buono.

Fra. Oscurar suole la mense,
Figlia cara, il vino puro:
E dal volgo dir fi sanze,
Che han le donne il cervel duro;
Preparar ti vo'ral cota,
Che fia sanza, e fia gulfosa,

Isa. Lasciam star, non vo col vino, Che il cervel sen voli via;

Che

#### 44. LA BUONA FAMICLIA

Che pur troppo per destino Siam soggetti alla pazzia. Se ogni cosa è a me importuna; Mamma mia, starò digiuna.

Fra. Poverina l'amor mio
Digiunar non ti farà;
Quanto polía, so ancor io,
L'appetito in quell'età,
Preparar ti vo' tal cosa,
Che sia suna, e sia gustoss.

Ifa. Giubilar mi sento il core,
La promessa mi consola;
Già gustar parmi il sapore;
So, che siete di parola,
A una madre amor consiglia
Il bisogno della figlia.

Fra. Per vederti più graffetta, Ritondetta, più bellina, Figlia mia, figlia diletta, Vo'recarti ogni mattina...

Isa Presto, presto, ch' io vi godo.
Fra. Una zuppa nel buon brodo.

Ifa. Sarà buona, ma per poco:
Io credea di meglio affai;
E mi sento un certo fuoco...
Ma parlar non soglio mai.
Sta alla voftra discretione
Migliorar la colezione.

Fra. Così diffe a mamma cara
La figliuola rispettosa:
E la inamma le prepara
Colezion più saporosa.

Ifa. Più gradita a suo deslo,

Colezion, che bramo anch' io.

Fra. E' finita.

( ad Anfelmo. Ifa, Isa. Che ne dite, non è bellina? (ad Anselmo. Ans. Chi ve l' ha data questa canzone? (a Franceschino.

Fra. Uno scolare, che va alla scuola, dove vado io.

Ans. L'hanno sentita vostro signor padre, vostra signora madre?

Fra. Non ancora.

Anf. Fate a modo mio figliuoli: non la fate loro sentire, non islà bene, che voi altri ragazzi vi facciate lecito di domandare cioccolata, casse, e altre cose, che si contengono nella canzone. Se mi volete bene vogllo che mi facciate un piacere.

Fra. Comandi fignor nonno.

Anf. E anche da voi lo voglio.

Ifa. Capperi! comandi pure.

Anf. Non voglio, che mai più la diciate a memoria, nè piano, nè forte, nè in compagnia, nè da voi altri soli, e se voltet essercitar la memoria, e imparar dei verfi, ve ne darò io dei più belli. Questi sono scritti male, vi strau poco ontre. Ve ne darò io dei più helli.

belli affai. Me lo farete questo piacere?
Fra. Volentieri, fignore. Ecco qui la carta; ne faccia quello, che vuole; io le prometto di non recitarli mai più.

Ifa. Anch' io farò lo stesso. Non mi ricorderò nemmeno d'averli veduti. Ma ci ha promesso di darcene di più belli.

Anf. Si, ve li darò, non dubitate.

Fra. Anderò, se si contenta, a terminare la mia lezione.

Ans. Sì, figliuolo, andate, che il cielo vi benedica.

Fra, Avremo dei versi belli oh che gusto, Isabellina.

Ifa. Questi non si dicono più.

Fra. Oh mai più.

Ifa. Me li darà a me il fignor nonno.

Arf. Si, a tutti due.

Ifa. Vado a dirlo alla fignora madre .

Anf.

Anf. Non ci andate ancora dalla fignora madre; aspettate, ch'ella vi chiami.

Isa. Anderò da Liserta dunque.

Anf. Sl, andate da Lisetta.

SCEN

Isa. Se me li dà stassera i versi, dimani glieli so direl.

Anf. Che bella docilital cielo ti ringrazio. Ma quelfi compagni alla scuola... Voglio andare ori ora per l'appunto dal maeltro suo a dirgil, che vi badi un poco. Se uno scolare gli ha dato la canzone con innocenza, un'altro gliela può splegare con malizia. Sempre pericoli in quelto mondo, sempre pericoli.

#### ...

## Lifetta , e Nardo .

VIII

Nar. Non sapete niente voi, che cosa fia accadeto fra il padrone, e la padrona?

Lif. No certo, non so niente io.

Nar. Son curiofissimo di saperlo.

Lif. Vedete? Questa curiosità non ista bene. Avrete sentito dir cento volte, che i curiosi sono in odio delle persone: e se lo sapranno i padroni, vi perderanno l'amore.

Nar. Non cercherò altro dunque . Mi dispiace , che non li vedo allegri secondo il solito .

Lif. Vi pare, che sieno adirati?

Nar. Almeno lo erano, se non lo sono.

Lif. Avete sentito niente di quel che dicevano?

Nar. Sono arrivato, che c'era il vecchio: ma prima avevano saroccato, era nell'altra camera, e qualche cosa ho sentito.

Lif. Che cosa avete sentito? Ditemelo, caro Nardo.

Nar.

Nar. Quando sono entrato io , avevano ancora le lagrime agli occhj.

Lif. Qualche gran cosa convien dir ci sia stata.

Nar. Non fi guardavano nemmeno.

Lif. E il vecchio, che cosa diceva? Dalle parole del vecchio si potrebbe venire in cognizione di qualche cosa .

Nar. Non mi ricordo bene che cosa dicesse .

Lif. Pensateci un poco, se vi sovvenisse qualche parola.

Nar. Ma non dite voi, che i curiofi sono in odio delle persone? Lif. La cosa sta qui fra noi. Essi non l'hanno a sapere.

Nar. Dunque il bene, ed il male sta nel saper sare, a quello che dite voi, e nel sapersi nascondere.

Lif. Non m'imbrogliate il capo con certe sortigliezze, che non capisco. Pensava io fra me stessa, che possano aver gridato per ragione dell'interesse, perchè i nostri padroni sono persone buonissime , ma sono attaccati all'interesse ben bene .

Nar. Non manca niente però in casa, e a noi ei danno un buon salario, e anche fanno qualche spesuccia.

Lif. Eh sì sì; ma so io quel, che dico ... e potrebbono anche aver gridato per i figliuoli, perchè credo, che il padre non voglia pensare a maritar la figliuola, ed ella può darsi abbia il solletico, e l'abbia confidato alla madre .

Nar. Tutto può effere; ma non c'è fondamento.

Lif. Io penso un pezzo in là qualche volta. Nar. E mi pare, che diate nella mormorazione.

Lif. Uh povera me! Questa linguaccia qualche volta sdrucciola nel difetto antico. Non ne parliamo più, Nardo mio. Non sappiamo quello, che passi fra di loro, ci possiamo ingannare; bensi per l'avvenire voglio, che stiamo viglianti ben bene per rilevar, se fi può, il principio di questa picciola differenza.

Nar. Se sapranno la nostra curiosità, ci perderanno l'a-

Lif. Ma io lo faccio per amore soltanto... On è stato picchiato. Anderò a vedere...

Nar. Io, io ci anderò.

Lif. Ecco, voi ci andate per curiofità.

Nar. E questa è un'altra mormorazione.

( pane .

# S C E N A IX.

#### Lifetta fola.

E' Tanto difficile, ch'io me ne astenga. Prima che venisti in questa casa a servire, non si facera altro dov'era. Qui m'hanno insegnato a castigare la lia. gua, e a moderate i pensseri: ma spelle volte ricado nell'uso vecchio. Col tempo se ci strato qui, diventerò un po'meglio di quel che sono. Parmi, che ella m'abbia chiamato. Vengo, vengo, signora: se posso, qualche cosa voglio da lei ricavare. ( patre-

## SCENAX

## Angiola, e Nardo.

Nat. 10 non lo so, fignora, se il padrone ci fia in casa.

Ang. Guardate, se c'è, e disegli, pollo che ci fia, che
mi preme dirgli una parola da lui a me.

Nar. Vo a vedere, e la servo subito.

Ang. Fatemi il piacere. Alla padrona non dite niente.

Ho bisogno di perlar con lui.

Nar, Benissimo; s'egli è nella stanza sua, non s'è bisogno d'altro. ( Principio quasi a trovarlo il motivo delle discordie loro. )

SCE-

#### N

Angiola , poi Fabrizio .

IVIE I'ha fatta lo sciagurato. M'ha impegnato il giojello cogli spilloni. Manco male, che li ha dati in mano di un galantuomo. So ch'egli è un uomo tanto civile, che sentirà volentieri le mie ragioni. Chi sa, che non mi riesca di riavere le gioje con buona maniera senza il denaro. Finalmente sono mie le gioje, e da mio marito può farsi rimettere li ducento scudi.

Fab. Che mi comanda la fignora Angiola? Ang. Perdoni, se son venuta ad incommodarla.

Fab. In che la posso servire, signora?

Ang. Ho necessità di discorrere seco lei un poco . Fab. Ed io qui sono per ascoltarla. S'accomodi.

( la fa federe. Ang. Ma se ha qualche affar di premura, che io lo interrompa, me lo dica liberamente. ( Sedendo .

Fab. Niente, fignora, non ho alcuna faccenda ora.

Ang. Favorisca seder ella pure.

Fab. Non importa: sto bene in piedi. Ang. In verità mi dà soggezione. M' alzo anch' io dunque.

Fab. Via, per compiacerle sederò. Ang. So, che stamartina è stato da vossignoria mio marito .

Fab. Sì fignora, è vero.

Ang. E gli ha portato certe gioje in pegno per ducento scudi .

Fab. Veriftimo .

Ang. Pare a lei, signor Fabrizio, che sieno queste azioni onorate d'un marito, che va a impegnare le giofe della consorte? La buona Famiglia.

Fab. Per me non saprei : ma direbbe il signor Raimon. do: pare a voi, che fieno azioni buone di una moglie, che va a impegnare i pendenti, e gli anelli senza licenza di suo marito?

Ang. Chi ha detto a voi, che tali cose fieno da me sta-

te impegnate?

Fab. Stupisco, che me lo domandiate, fignora, non ha la moglie da comunicare al marito le azioni sue? Non ha tardato un momento a dirmelo la fignora Costanza.

Ang. (Bacchettonaccia del diavolo! Così mantiene la sua ( da se. parola? )

Fab. Ma tanto io, che mia moglie siamo persone oneste, e non v'è dubbio, che dalla bocca nostra si sappia. Ang. Ne son certifima. Conosco bene il carattere del fi-

gnor Fabrizio; un uomo, che si può dire il ritratto della bontà, e della gentilezza.

Fab. Oh fignora, non dica tanto.

Ang. Tutti quelli , che hanno avuto l'incontro di trattare con voi, non fi saziano di lodare la vostra gentil maniera.

Fab. La prego, so, che non merito . . .

Ang. Ed io non ho mai avuto questa fortuna, che la defiderava tanto.

Fab. In che la posso servire?

Ang. E ora trovo anche più in voi di quello mi fu dagli altri rappresentato.

Fab. ( Principia un poco a seccarmi. ) Ang. Se il cielo mi avelle dato un marito di quelta sorte felice me!

Fab. Signora, alle corte: io non son fatto per tali ragionamenti. Se qualche cosa da me le occorre, mi dica il piacer suo, e lasciamo da parte le cerimonie.

Ang. (È un poco ruvido veramente, lo pigliero per un' ( da fe . altra parte . ) Fab.

Fab. (Le ho sempre odiate le adulazioni.) ( da fe Ang. Signore, voi sarete ben perusaso, che il giojello datovi in pegno da mio marito, ed i spilloni ancera son gioje mie, sopra di che il marito non ha dominio veruno.

River

101 85

140

ti fe

12

â.

- Fab. Anzi, fignora mia, son persuaso al contrario, e credo fermamente, che di tutto ciò, che ha la moglie, possa il marito disporre.
- Ang. Sarà dunque in libertà del marito di rovinare affatto la moglie ?
- Fab. 10., comparitemi, diftinguerei vari cass. Se il marito è savio, e la moglie no, pub il marito no, si fa in modo, che non possa il marito no, si fa in modo, che non possa il marito dispor di niente. Ma se tutti due mancano di saviezza, fanno a chi pub far peggio, nè si possono fra di loro rimproverare eli advitri.
- Ang. Fra queste tre classi così politamente distinte, in
- quale sono io collocata, fignor Fabrizio?

  Fab. Non ista a me il giudicarlo, fignora.
- Ang. Ma se il marito mio, secondo voi, può disporre, io non sarò la savia.
  - Fab. Guardimi il ciclo, ch' io mi avanzassi a dir cosa, che vi potesse offendere.
  - Aug. Non mi offendo di niente io. Da voi ricero tutto per amicitia. Ma, caro fignor Fabritio, mettecetvi le mani al petto, mio marito ha impegnato la roba mia, e la roba mia che ho portato ia dove, non me la poli impegnar mio marito, e voi, se fiete quell' uomo oneflo, che vi decantano, conoscerete, che ragion vuote, chi lo le riabbia.
  - Fab. Un tale articolo si potrà esaminare; ma intanto per riavere le gioje, signora mia, avete vol portato i ducento scudi?
  - Ang Per rieuperare la roba mia mi sarà d'uopo sborsar danaro?

    D 2 Fab.

Fab. Non decido chi lo debba sborsare; ma senza questo

le gioje non esciranno dalle mie mani.

- Ang. Via, fignor Fabrizie, fiate meco un poco più compiacente. Che vi ho fateo io, che mi guardate di si
  mal occhio? Alla fian fine, se ora non volete darmi
  le gioje mie pazienza. Non vi perderò per quesdo
  la fitima, ne sarò grata alla voftra casa meno di quello, ch'io debba effere per il bene, che ne he ricevuto. Mi cela sopra tutr' altro la voftra grazia. [1micizia voftra; non parliamo più di melanconie; ho
  bisogno anch'io di sollevarmi un poco. Caro fignor
  Fabrizio, non v' incresca di far meco un po' di conversazione. Accoftiamoci un pocolino. (ci accoffa:
- Fab. (S'alza) Se non avete altro da comandarmi, ho qualche cosa, che mi sollecita a dipartirmi, fignora mia.
- Ang. ( S' alza . ) Volete, ch' io ve la dica, come l' intendo? Siete affai scompiacente, fignor Fabrizio, c vi conosce poco dunque chi predica la voltra docilità.
- Fab. Signora io non fo la corte a nessuno. Chi mi vuole mi pigli, chi non mi vuole mi lasci.
- Ang. E come volete, che chi vi vuole, vi pigli, se da chi vi fi accosta fuggire?
- Fab. Compatitemi, veggo Nardo, che mi vorrebbe dir qualche cosa. (guardando verso la scena.
- Ang. E con questa buona grazia mi licenziate. S'io non volessi andarmene, che direste?
- Fab. Direi, che vi accomodaste a bell'agio vostro. Permettetemi, ch'io vada a intendere che cosa il mio servitore ha da dirmi.
- Ang. Mi lascierà quì sola con questa magnifica civiltà.
- Fab. (E mi farelbe impazzare, se le badaffi .) Nardo, venite qui.

#### S C E N A XII.

#### Nardo, & detti.

Nar. HO da dirle una cosa.

Fab. Poslo ascoltario senza offendere la civiltà? ( ad An

Ang. Accomodatevi, fignore. Non facciamo caricature. Fab. In casa mia non fi usano. (Bene cosa c'è?)

( accostandos a Nardo:
Ang. ( Non c' è verso da sperar niente per quel, ch' io

Ang. (Non c'è verso da sperar niente per quel, ch'io vedo.)

(da fe.)

Nar. (È venuto per parlare a vossignoria il signor Raimondo. C'è qui sua moglie; non sapeva di far bene, o di far male: gli ho detto, che sono tornato ora a casa, e che non so, se il padrone èi sia.)

Fab. Benissimo . . . ( guarda in viso Angiola un poco

Ang. Via, fignore, non mi guardate losto, the senza più me ne vado.

Fab. Se ora volete andarvene, sarà megllo. Non andetete sola.

Ang. È tornato il mio servitore?

Fab. C' è il marito vostro, signora...

Ang. Mio marito? Sa egli, che ci sono?

Fab. Non credo,

Nas Non credo.

Nar. Non lo sa, fignora.

Ang. Non ha veduto il servitore dunque?

Nar. Non l'ha reduto, perchè il camerata, veggendolo venire, fi è rimpiattato. Tità è un buon servitore: lo conosco, che è un pezzo. Per questa sorta di cose non v'è un par sdo.

Ang. Che vorreste voi dire perciò... ( il Nardo. ) Signore, mio marito è un uomo bestiale, dirà, ch'io

sono quì ritornata a dispetto suo . Noi ci faremo scorgere . ( a Fabrizio .

Fab. E come posso io regolarmi? Ho da ricusar di riceverlo? Voi, che siete una signora tanto civile, questa inciviltà non l'approverete.

Ang. Prudenza insegna, che sfuggasi il maggior male. Fab. Non c'è un male al mondo per me. Ditegli, che

ci sono.

Ang. No, per amor del cielo non fate, ve lo chieggo per finezza, per grazia, per onestà.

Fab. Come abbiamo a fare dunque?

#### S C E N A XIII.

## Raimondo di dentro, e detti.

Rai. C E, o non c'è il fignor Fabrizio?

Ang. Meschina me! eccolo. (ritirandosi indietro. Fab. Trattenetelo un poco. (a Nardo.

Nar. Si signore. Dirò, che fate una cosa. (parte.

Ang. Lasciate, ch' io mi ritiri per carità.
Fab. Ma non vorrei, che facessimo peggio.

Ang. S' ei non lo sa, non vi è pericolo.

Fab. Cara fignora Angiola...

Ang. Qui non c'è altro, che dire. Vo ritirarmi. Se voi sarete indiscreto a segno di disvelarmi, può essere, che ve abbiate a pentire. (s'accosta alla camera.

Fab. Andate da mia moglie frattanto.

Ang. Bene, bene. Fab, Per di là.

Ang. O di qua, o di là . . .

Fab. Ma nò, è il mio studio quello.

Rai. Ditegli, che mi preme, vi dico ( di dentro forte. Ang. ( Corre a ritirarsi nella camera sigurata lo studio.)

#### N A XIV.

#### Fabrizio, Raimondo, poi Nardo.

Fab. ( I Oh! qual demonio mi ha condotto in casa coftoro? ) ( da fe. ) Chi è di là? Chi mi vuole? Rai. Sono io , fignore . Scusate , se torno ad incommodarvi.

Fab. Scusate voi, se vi ho fatto un poco aspettare. Aveva un affar tra piedi, che m' inquietava.

Rai. Non sarà forse minore l'inquietudine, che provo io; ditemi, fignore, in grazia, da quell'uomo onesto, che siete: è egli vero, che la signora vostra abbia prestati alla moglie mia dei denari sopra di alcune giole?

Fab. E' verisimo. Cento scudi le ha dato.

Rai. E queste gioje in che confistono?

Fab. Parmi, che m'abbian detto in un pajo pendenti, e in un anello, io credo.

Rai. Non le avete vedute voi queste gioje ?

Fab. Non le ho vedute. Mia moglie volca mostrarmele, ma quello, che ella fa., è ben fatto, nè mi son curato vederle .

Rai. Che dite eh della fignora Angiola ? Può darfi sfacciataggine maggiore di una moglie senza rispetto?

Fab. Dite piano, fignor Raimondo.

Rai. In che avrà ella impiegati li cento scudi? Voglia il cielo, che ciò non fia con vergogna nostra.

Fab. Ma non dite sì forte.

Rai. Lasciatemi sfogare .. Qui non c' nissun, che mi senta .

Fab. Ci potrebbe effere qualcheduno, che vi sentife. Rai. Quelto poco mi premerebbe. Così ci fosse Angiola

stessa, che le vorrei dire in faccia pazza, sciagurata, viziosa.

Fab. Signore, se non cambiate discorso, io me ne vado. Rai. Vorrei un piacere da voi .

Fab. Comandatemi.

Rai. Che mi faceste vedere le gioje, che colei ha sasciato in pegno, per riconoscerle, se sono desse.

Fab. Volentieri . Nardo . ( chiama.

Nar. Signore .

Fab. Tenete questa chiave. Aprite per codesta parte. Artdate dalla padrona, direle, che si contenti mandarmi quel pajo pendenti, e quell' anello, che ebbe questa mane da custodire.

Nar. Si fignore . ( parte poi torna .

Fab. Vedete ? Voi dicevate forte, ed il servitore sentiva. Rai. Credetemi, che poco preme. Le pazzie di mia moglie sono oramai famose. Tutti sanno, ch'ella è una testaccia del diavolo.

Fab. ( Raschia forte, perchè Angiola non senta . ) Ma io, compatitemi, non voglio sentire parlar cost.

Rai. Credetemi, non trovo altro sollievo, che lo sfogarmi un peco.

Fab. Ma in casa mia non lo fate.

Rai. Quando penso, ch'ella tende a precipitarmi...

Fab. Via, via, ecco il servitore colle gioje.

Nar. Signore, ho cercato la padrona per tutto, e non la trovo .

Fab. Non c'è nella sua camera?

Nar. Non c'è. Ne ho domandato a Lisetta, e pare lo

sappia, e non voglia dirmelo.

Fab. Che novità è questa? Vo' un po' vedere io . Con li- . cenza; ora torno. ( Ehi badate, ch' egli non en-( piano a Nardo. trasse nello studiolo. ) Nar. ( C'è l'amica eh? ) ( piano a Fabrizio.

Fab. ( Si, povera sventurata! Ha soggezione di suo marito ·

tito . . . ) Vi racconterò la cosa com'è . . . ( Non vorrei, ch'egli sospettaffe ... Oh sono pure il male ( da fe, e parte. imbrogliato.)

#### E N A XV.

#### Raimondo, Nardo, poi Coftanza ..

Ore può essere andata la signora Costanza? Nar. Non saprei. Sarà poco lontana. Eccola qui davvero. Coft. ( Viene da un' altra par te oppofta a quella dove andò Fabrizio . ( Non c'è quì? L'ho pur veduta ve-( da fe, guardando intorno. nire. )

Rai. Signora, la riverisco.

Coft. Serva divota. ( Dalla finestra l' ho veduta entrare , di là non si pussa senza la chiave. Di quà l'avrei incontrata. Che fosse nello studiolo, non lo crederei,) ( da fe .

Nar. Signora, il padrone la cerca.

Coft. Non era qui il padrone?

Nar. Si fignora; è partito ora per questa parte in traccià di lei .

Coft. In traccia di me?

Rai. Cerca di voi, signora, andatelo ad avvisare, ch'el-( a Nardo. la fi trovi qui .

( parte . Nar. Vado subito . Hai, Mia moglie è stata da lel per cento scudi , non è

egli vero? Coff. Si fignore . L' ha veduta ora la fignora Angiola?

Rai, Ora? Dove? Non I' ho veduta io . Coft. E' molto, che è qui vossignoria?

Rai. Poco . E' forse ritornata mia moglie ?

Coft. ( Non lo sa nemmen egli . Oh cielo , cielo ! Che cosa mai ha da effere? )

Rai. Voi mi parete turbata. Vi è qualche cosa di nuovo? Coft.

#### LA BUONA FAMIGLIA Coft. Ho qualche cosa, che m' inquieta. Compatitemi. ( guardando per la camera. Rai. Non vorrei, che mia moglie vi avelle dato dei dispiaceri. Sarebbe capace di farlo. Cost. ( Non è possibile, che mi possa dar pace . ) ( s'accofta allo fludio. Rai. ( E' agitatissima questa donna. ) ( da fe. Coft. ( Povera me ! Che cosa mai ho veduto ? ) ( da se dopo aver offervato nello fianzino. Rai. Ma che avete, fignora Costanza? Coft. Niente, signore. ( Prudenza vuole , che mi raffreni.)

#### Coft. Con sua licenza . ( torna a partire per dove è venuea. SCEN XVI.

Rai. Ecco il fignor Fabrizio.

( da se.

## Raimondo, Fabrizio, poi Angela, poi Nardo.

| mai questa? Fugge? Non mi guarda? Non mi ris-<br>ponde?                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rai. Queste gioje, signore, si possono vedere si, o na ?                                         |
| Fab. Le chiavi le ha mia moglie.                                                                 |
| Rai. (Quì ci avrebbe a effere qualche cosa sotto. ) Si-                                          |
| gnore, compatite l'incommodo                                                                     |
| Fab. Tornate in un'altra ora.                                                                    |
| Rai. Tornerò in un'ora più comoda, ('Aspetterò, ch'e-                                            |
| gli non vi fia in casa, e fato ben to in mode, che<br>la fignora mi dovra mostrare le gioje mie) |

.. ( da fe, e pane. Fab. ( Dopo effersi allonsanato da Raimondo . ). Escita di quà una volta. ( ad Angiola also studiolo. Ang. Un poco di acqua per carità. Fab.

Fab. Non c'è acqua, fignora. Favorite andarvene che mi

Ang. Così me ne fossi andata prima; ne ho sentite di belle, e ho dovuto affogarmi per non poter rispondere.

Fab. Voltro danno. Partite, ve lo domando per carità.

Ang. Parto sì. Se ci tofno più in questa casa, mi porti
il diavolo.

Fab. Che cosa ha meto mia moglie? Viene qui quando io non ei sono. Parte quando io sobraoquingo et la chiamo, e non mi risponde. Ho descaptri in capo. Nardo.

Nat. Sinnore.

Fab. Di al fignor padre, che favorisca venire un poco da me, se fi contenta.

Nar. Non c'è, fignore, in casa.

chino, non so a che fare.

Fab. Non c'e? Dov' è andato a quest ora?

Nar. L'intesi dire, che andava dal maestro del fignor Cec-

Fab. Pazienza. Non occori altro. Va pure, gli parlerò quando torna. No, dammi il cappello, e la spada.

Anderò ad incontrarlo.

Nar. (Mi pare sempre più s'intorbidi il nembo. On chi l' avrebbe mai detto. Il padrone ha rimpiatrato la fignora Angiola, perch'e non folle vedura. E non s' ha da mormorare per questo? Io non dico di mormorare: ma vado subito subito a racconrarlo a Lisetta.) (patre.

Fine dell' Acto Secondo.



# ATTO TER ZO.

SCENA PRIMA.

Costanța, poi Lisetta.

Coft. Povera me! povera me! che giornata è questa per me! Non so s'io viva: mi sento una smania alcuore, che mi pare di esfere, i lici elim iperdoni, all'inferno. Ah mi fossero cadute in terra le pupille degli occhi pria di vedere quel, che ho veduto. Perchè venir di soppiatro colei a ritrovar mio marito? E di più ancora Nardo venirmi a dire, ch'ella ha desiderato, ch'io non ci fossi! per bene non ci pob essero cutta. Ma! non porrebbo ne esfere que stimiet temerari giudia; ? Non porrebbo essere que destre que sero.

ta per ragione delle gioje sue . . . e se per questo fosse venuta, perchè sottrarsi dagli occhi miei ? Perchè desiderare, ch'io non ci fossi ? E di più poi, perchè rimpiatrarla nello studiolo, dove non riceve, che persone dell'ulrima confidenza? Potrebbe averlo fatro, perchè veduta non fosse da suo marito... Ma se la venuta sua fosse stata innocente, importato a lei non avrebbe l'effer veduta, e mio marito perchè nascondeila, se non ci fosse... Ma che mai ci ha da esfere? E avrò coraggio di pensar male di mio mariro? Dell'unico bene, che ho al mondo, dell' unica mia consolazione, che tante prove d'amor mi ha dato, che tanto bene disse ognora volermi? E me ne ha voluto sì , del bene me ne ha voluto. e me ne vorrà, spero, me ne vorrà, e se non me ne ha più da volere, colle mani alzate al cielo domando la morte per carità. ( con qualche lagrima. ) ( afcingandofi gli occhi . Lisetta.

Lif. Signora.

Coft. E' ritornato il fignor Fabrizio?

Lif. Non ancora.

Coft. E il fignor suocero?

Lif. Non si è veduto nemmeno lui. E si l'ora è avanzata.

Cost. Mio mariro si rratterrà per gli affari suoi . Stupisco del signor suocero, che a quest'ora non manca mai . List. Egli è uscito per andar dal maestro di Franceschino :

ma poc'anzi nel ritornare a casa, ch'egli faceva, è flaro riscontrato per la via dal fignor Fabriaio; fi sono posti a discorrere, e non la finiscono ancora.

Coft. (Non ha seguitaro la donna dunque) Convien credere, che abbiano degl'interessi che premano.

Lif. Eh fignora padrona, non fi ha da mormorare, ne da pensare male di nessuno: ma le cose chiare, e patenti, che cogli occhji fi vedono, e colle orecchia. fi sentono, sono poi quel, che sono, e non fi può dir, che non fieno.

- Cost. Non sarebbe gran cosa, che l'occhio, e l'orecchie ingannasseo qualche volta.
- Lif. La fignora Angiola non è una paglia, che fi possa prendere in iscambio.
- Coff. Si, la fignora Angiola è venuta poc anzi a discorrere con mio marito. E per quello / Sarà la prima femmina, che avrà seco lui trattato per vendere, per comprare, per raccomandarí?
- Lif. E vero, fignora, ma le femmine, che vengono solamente per questo, non cercano, pare a nie, di parlar al marito di nascosto della consorte.
- Coft. Quello sciocco di Nardo non ha inteso bene . Ha detto ella, e lo so di certo, che baftavagli rappresentare le premure sue al padrone, senza incommodar la padrona.
  - Lif. Ma perchè serrarla nello studiolo?
- Coft. Chi ha detto a voi , che l' ha serrata nello studiolo? Non può essere entrata ella là dentro per sottoscrivere un qualche foglio : per far qualché ricevuta. qualche ordine di pagamento? Lisetta a quel , ch' io vedo, voi fiete stanca di viver meco. Cento volte v' ho detto, che mi ristuccano ragionamenti fimili fatti così all' impazzata, e poi ve ne fo scrupolo grande, grandistimo, che quando non fi san di certo le cose, non si dicono, e non si credono. Mio marito non ha mai dato uno scandalo, e non è capace di darlo. La fignora Angiola, è persona onesta, e se voi non castigherete la lingua, se non regolerete il pensare, non solo escirete di questa casa; ma non farete mai bene : poiche, figliuola mia, la riputazione, che in un momento si toglie, in mille anni non si restituisce più intiera.
- Lif. Ma io diceva questo, perchè...

Cost. Già mi avete capito, e non occorre, mi replichiate. Lif. Compatisca per questa volta; non dirò più, fignora. Cost. Mi pare, abbiano picchiato all' uscio di thrada.

Lif. Andrò a vedere. (Con tutto questo non credo niente io. Può ben dir, che non dica, ma che non pensi poi! bisognerebbe, che mi facesse cambiar la tefta.) ( da fe, e parie .

#### SCENA II.

Coftanza, poi Lifetta, che torna.

Agherei la metà del mio sangue, che non si potesse dir da costoro quello, che pur troppo ragionevolmente fi dice. In questo mondo non fi può godere felicità. Finora ho avuto lo spafimo de' figliuoli, ora che sono allevati, e grazie al cielo in istato di darmi qualche consolazione, pare, che voglia affliggermi la condotta di mio marito. Ma giusto cielo! potrà egli cambiar il cuore? Un uomo di tanta bontà è possibile, che si lasci sedurre, che si stanchi di volermi bene?

Lif. E' domandata, fignora.

Coft. Da chi mai?

Lif. Dal fignor Raimondo.

Cost. Dal marito della signora Angiola?

Lif. Per l'appunto.

Cost. Domanda egli di mio consorte?

Lif. Non fignora, domanda di lei.

Cost. Che cosa vuole da me?

Lif. Questo non me l'ha detto, e non me lo vorrà

Cost. Ditegli, che compatisca, che non c'è nè mio suocero, nè mio marito... e ch' io sono impedita ora. Lif.

Lif. Vedete? Così fi fa, e non come quello . . .

Cost. Come, che volete voi dire?

Lif. E non come quello, che riceve le donne, senza che lo sappia la moglie.

Coft. Frasca.

Lif. Non parlo di quà io; parlo de mariti del paese mio. (parte, poi ritorna.

Coff. Eppure non sarei fuor di proposito, ch' io lo ricevessi, per sentir così di lontano, se qualche cosa mi
rinscisse di ricavare... Ma no, è meglio superatia
questa curiosti è alle volte cercando di voler sapere
si sanno di quelle cose, che non si vorrebbono aver
sapute. Io so per altro anche troppo, e potrei sor
se dalle parole del signor staimondo raccogiere qualche cosa che mi recasse consolazione, e io medessima
potrei coutenermi seco in modo, che senta ossento
re la riputazione sua, valesse a fino vegsiare un poco più attento sulla condotta di sua consorte. Ma
non vorrei sar peggio, e che mio marito trovasse un
nuovo motivo di mortificarmi.

Lif. Signora non posso dispensarmi dal dirle, che il signor Raimondo si offende moltissimo, ch' ella non lo voglia ricerere, disse elles side elles un galantuomo, che viene per un affare di premura grande, e che in due

parole si spiccia subito.

Coft. Viene per un affare di premura grande?

Lif. Sentirlo lui, è una cosa, che preme all'eccesso.
Coft. (Volesse dirmi qualche cosa di mio marito?) E mi spiccia prefto dice?

Lif. In due parole.

Coft. Non saprei... che passi.

Lif. Benissimo .

Coft. È tornato il fignor Fabrizio !

Lif. Non fignora. Se torna, che non gli dica niente del fignor Raimondo?

Coft. Anzi glie l'hai da dire. E che venga subito : sei pure sciocca.

Lif. Ma io quanto più mi studio fat bene, fo sempre peg-

#### Costanza, poi Raimondo .

Coft. I Ub anche darfi, ch' egli venga da me per le gioje sue, che con i cento scudi alla mano voglia ricuperarle.

Rai, Permette la fignora Costanza...

Coft. Scusi di grazia, se l' ho fatta un po trattenere . A quest'ora chi è alla direzione della casa ha sempre qualche cosa che fare . I figliuoli non sanno stare senza di me: ciò non oftante sentendo . ch'ella ha qualche cosa da comandarmi, non ho voluto mancare .

Rai. Nè io son qui per incommodarvi, favoritemi in grazia. E' egli vero dunque che mia moglie ha dato a voi in ipoteca un pajo di pendenti, e un' anello per l' imprestito di cento scudi?

Coft. Veriffimo.

Rai. Potrei aver io il piacere di vederle codeste gioje? Coft. Signore, se vi basta vederle, non ho difficoltà di rendervi soddisfatto.

Rai. Siccome la moglie mia si è fatto lecito d'impegnatle, posso ancora temer di peggio. Desidero per quiete mia di vederle.

Coft. Vi servo subito.

( parte. Rai. ( Va a prenderle : denque ci sono . Dubitava di qualche inganno; benchè sappia, che sono gente dabbene; e specialmente la fignora Costanza è di buonisfimo cuore. Chi sa, che con un poco di buona-ma-La buona Famiglia, niera

niera non mi riuscisse riaverle senza il danaro ancora!)

- Coft. Ecco qui figuore, i pendenti, e l'anello. Li riconoscete voi? Sono dessi?
- Rai. Verissimo sono dessi. Ecco la bell'azione di mia consorte. Se voi ardaste ad impegnare roba di casa vostra senza parteciparlo al marito, che direbbe egli di voi?
- Coff. So, che volete dirmi. Mi condannate par averle fatto piacere: pazienza, questa è il merito, ch'io ne ho: ma sappiate, che non mi sarei indotra a farlo, se ella non mi avesse svelate le piaghe di casa sua.
- Rai. Da chi derivano queste piaghe?
- Coft. Non lo so, fignore; e non mi curo saperlo.
- Rai. Ella lo sa per i caprieci suoi ; nè io ho bisogno per il mantenimento di casa mia, che s'impegnino le giote mie.
- Coft. Viá, fignor Raimondo, sono cose quefte da accomedanti fra di voi due senza far scene fuori di casa.

  L'affar delle gioje è diviso con giufta diftribuzione;
  cento alla moglie, ducento al marito, e goi non occorre, diciate altro. Chi mi potretà i ceato scudi
  arrà i pendenti, e l'antillo. Un'altra cosa mi preme
  un poco più di sapere; che altri intereffi poù avere
  la fignora Angiola con mio marito? Non ardisco già
  pensar male; sarci una donna indegna, se volelli adombrare col penfero soltanto il di lei nonre; ma
  non vorrei, ch'ella fi prendeffe qualche altro arbitivi c; che mio marito, che è di buon coure, le prefaffe degli altri danari, e voi avefte da lamentarrene, e
  forse forse concepifte Voi quel sospetto di voltra
  moglie, ch'i o non ardisco formare di mio marito.
  - Rai- Non saprei; ma mia moglie è una pazzarella. Non ha avuto giudizio mai, e dubito fia difficile, che avetlo voglia per l'avvenire.

Rai. Povero me, che mi è toccata in sorte una moglie sì dolorosa!

Coft. Signore, sia di uno, sia dell'altro il difetto, mi duole delle discordie vostre, ma è inutile, che meco ve ne lagniate.

Rai. Ah se mi fosse toccato in sorte una donna amabile qual fiete voi !

Cost. Mi prendete in iscambio, signore.

Rai. La vostra bontà congiunta alla bellezza vostra... Cost. Lisetta. (chiama i

#### JENA IV.

## Lifetta, e detti .

Lif. Licco

Rai. Stava costei coll'orecchia all'uscio .

Coft. Con sua licenza. Ho un affar di premura.

Rai. Ma non abbiamo concluso niente circa l'affare dei

cento scudi.

Coft. Quel, che è vostro, è vostro; parlatene con mio marito.

( parte.

#### S C E N A V

## Raimondo, e Lifetta.

Lif. Si fignore, quel che è vostro, è vostro. Qui non fi gabba nessuno.

Rai. Di che cosa v'intendete voi di parlare?

Lif. Dei pendenti, dell'anello, e dei cento scudi.

Rai. Vi ha ella dunque confidato il segreto? Lif. Oh fignor no ; non ha detto niente .

2

Rai, Come lo sapete dunque?

Lif. Mi hanno comandato di ritirarmi, non mi hanno proibito di flare a sentire.

Rai. Ecco quì la mia riputazione in pericolo.

Lif. Per quel che so io, eh? Felice voi, se non si sapesse di peggio. Bisogna sentire quel, che dicesi di voi, e di vostra moglie dal vicinato.

Rai. Come! che cosa si può dire di noi?

Lif. Orsù, in questa casa comandano, che non si dica male di nessuo, ed io gli voglio ubbidire: e non vogliono nemmeno, che siamo curiosi de fatti d'altri, e non ne voglio saper di più. (parte-

Rei. Mi hanno piantato qui atroffiro , e mortificato . Sperava con quella dosona , che ha de'denari , infonuarmi con buona gratia per averla amica ne' mici bisogni; ma è selvatica al maggior segno . Spiacemi dei pendenti , spiacemi dell'anello : in qualche maniera converrà certo ricuperatli se mia moglie gil bà impegnati per cento , posso ricavarne deucento . (pzr-

#### S C E N A VI.

Anselmo, e Fabrizio.

Anf. Non può effere vi dico, non può essere. Costanza non è donna capace...

Fab. Ma se l'ho trovata io da sola a solo col fignor Raimondo, e appena mi ha veduto, fi è ritirata.

Anf. Ma che cose mai, caro figlio, vi passeggiano per il capo? Parlerò io con mia nuora. Mi comprometto di sapere la verità.

Fab. Siete voi certo, che la voglia dire?

Ans. Se non ha mai detto una bugia in tutto il tempo, che è in casa nostra.

Fab.

Fab. E' vero, nemmeno per ischerzo si è mai sentita a dire una bugia.

Anf. En io vo vedendo da che procede il male. Quelle gioje! quelle gioje! tanto ella, che voi, compatitemi, non dorevate impacciarvi con genae cattiva. Portano colloro la pelle col fiato, dove effi vanno. Andiamo a definare, che ormai non posso reggermi in piedi. Vi prego a tavola dillimulare, sospendete ogni dubbio fin ch' io le patli; vedrete, che la cosa sarà come dico io . . .

Fab. Chi viene?

Anf. Nardo forse. Fab. Altro, che Nardo! il fignor Raimondo? Che stato

fia da mia moglie?

Anf. Pensate se voltra moglie vuol ricevere il fignor Raimondo. Non ve lo sognate nemmeno.

Fab. Lo sapremo ora.

#### S C E N A 'VII.

#### Raimondo, e detri .

Rai. DErvo di lor fignori .

Fab. Che cosa avete da comandarmi ; fignori?

Rai, Niente per ora, se non che dirvi, che potevate risparmiare di svelar altrui la confidenza da me fatta, vi delle giole.

Fab. Io so di non averlo detto a nessuno.

Rai. L'avete detto alla voltra moglie. Ella me l'ha confessato ora colla sua bocca. Manco male, che eravamo soli, che nessuno l'ha intesa. Sivede, compatiemi, che ella ha più prudenza di voi; non è capace ella di far aspere altrui gli interedii, che passano fra di noi. Balta; custodite le gioje. Verrò a ripretderle uno di questi giorni. Vi riverisco. (parté. Fa. Fa.

(Fabrizio, ed Anfelmo rimangono qualche tempo (guardandosi senza parlare ; poi Fabrizio parte (agitato senza dir niente, ed Anselmo lo seguita.

#### S C E N A VIII.

Nazdo, e Lisetta, che s' incontrano.

Lif. N Ardo, ho saputo ogni cosa. Nar. Anch' io tutto.

Lif. Ho tanto fatto, che ho voluto sapere.

Nar. E io quando mi metto in capo di voler sapere so

Lif. Possono ben dire eh della curiofità ? Non ci è rimedio.

Nar. Ma se quando ho curiofità di sapere, pare m'abbia morficato la tarantola, non isto fermo un momento.

Lif. Dal mormorare si può facilmente astenersi, ma dall' ansietà di sapere è difficilissimo.

Nar. Certo, perchè la curiofità è cosa, che dipende dalla natura : ma la mormorazione è un cattivo abito della volontà,

Lif. Ora che fi sa la cosa com'è, non fi pensa più come fi pensava.

Nar. Aveva una pietra da molino sopra dello stomaco: ora mi pare di esser sollevato.

Lif. Tutto il male dunque proviene dalla gelofia.
Nar. Sospetti, che hanno l'uno dell' altro.

Lif. Fa male il padrone a coltivare un amicizia, che può essere scandalosa.

Nar. E la padrona fa peggio a ricever gli uomini di quella sorte in tempo, che suo marito è fuori di casa. Lif. Non credo, che ci fia male.

Nar. Non ci può esser gran bene per altro.

Lif.

Lif. Certo, che si principia così, e poi si passa a degli impegni maggiori.

impegni magglori.

Nar. Dicano quel, che vogliono, fiamo tutti di carne.

Lif. Il padrone pare effeminato un poco; e se fi stufa della moglie...

Nar. Ed ella colla sua bontà, chi l'afficura di non cadere?

Lif. Ehi Nardo, la mormorazione . . .

Nar. Diavolo! ci son caduto senza avvedermene .

Lif. Che fanno ora, che non domandano in tavola?

Nar. Non lo so certo. Il definare è all'ordine, e le

vivande patiscono.

Lif. Ci giuoco io, che fra marito e moglie vi è qualche

Nar. Andiamo a sentire?

Lif. Se sapessi con qual pretesto.

Nar. Ci anderò io col pretefto di domandare, se vogliono in tavola.

Lif. Sì, e sappiatemi dire.

Nar. Vi dirò tutto; fra di noi fi ha da paffare d'accordo.

Lif. Ci predicano l'armonia i padroni; non potranno dè re, che non fi vada fra di noi di concerto.

Nar. Aspettatemi, che ora torno. ( parte.

#### S C E N A IX.

## Lisetta, poi Isabella, e Franceschino.

Lif. Nardo è un buonifimo ragazzo; se mi volefi maritare, non lascirei lui per un altro, ma in questo seguito volentiei le infinazioni della pardona. Non ho mai fatto l'amore, e non mi curo di farlo. Può esse per con en more, e non mi curo di farlo. Può to, e non ridurmi vecchia senza nefiano dal cuore. In tal caso Nardo sarebbe secondo il genio mio, ma E 4, quan-

quando poi mi fosse marito, vorrei per assoluto, ch' eg!i lasciasse il vizio della curiosità.

Isa. Lisetta, che vuol dire, che oggi non si va a desinare?

Fra. Per verità ho fame lo pure; e poi se ho d'andare alla scuola, poco tempo mi resta per desinare.

Lif. Ora è andato Nardo a sentire, che cosa dicono. Ciuè, che cosa dicono intorno al definare; non già, che ei voglia sentire quello, che fra effi parlano. Ifa. Il fignor nonno ci porterà i versi.

Fra. Io gli copierò subito, e darò a voi la parte, che vi toccherà dire.

Lif. Gli sentirò anch' io, non è egli vero?

Ifa. Li diremo a tutti, e chi li vorrà sentire ci donerà qualche cosa.

Lif. Fatemi un piacere, ditemi la bella canzone della co-

Fra. Non fi dice più .

Lif. Perchè non la dite più?

Ifa. Non vuole il fignor nonno, che fi dica più.

Lif. lo non so capire il perchè.

Fra. Lo saprà egli il perchè, io non ve lo so dire. Lif. Già ora il fignor nonno non c'è, ditemela su pre-

sto presto.

Fra. Oh questo poi no. Mi ricordo quello, che mi ha insegnazo il maestro, che bisogna essere ubbidienti, e che l' ubbidienza non basta usaria alla presenza di chi comanda, ma in distanza ancora, e bisogna ricordarsi quello che ci è comandato, e farlo sempre, sebbene ci costi del dispiacere.

Lif. (Quelto ragazzo mi fa vergognare.) ( da fe .

If a. Mi ricordo anch'io, che la fignora madre m'ha comandato, che non mi lasciaffi vedere alle finestre che guardano sulla strada, e d'allora in quà non mi ci sono affacciata mai più.

#### SCENA X.

#### Nardo, e detti.

Lif. E Cost? (a Nardo con curiofied.

Nar. (Zitto. Vi dirò poi.) (che non fentano i ragazvi.) Ha detto il padrone vecchio, che fi dia da definare ai figliaoli, che effi hanno un affir di premura, e mangieranno più tardi.

Lif. (Ho inteso.) (da fe.
Fra. Oh io, se non ci sono anch'effi, non mangio certo.

Isa. Nemmeno io, se non viene la fignora madre, non
defino.

Lif. Patirete voi altri a star così senza nicote. Andate, che Nardo vi darà qualche cosa.

Nar. Io bisogna, che vada fuori ora: dategliene voi da definare. ( a Lifetta.

Lif. (Dove vi mandano?) (piano a Nardo. Nar. (Il vecchio mi manda in fretta a cercare del fignora Raimondo, della fignora Angiola, e per obbligarii a ventire vuole, chi io loro dica, che se non ne vengono subito, perderanno le gioje. ) (piano a Lif.

Lif. ( Come la possono credere questa baja? )

Nar. ( Mi ha anche detto, che gli faccia dubitare di qualche sequestro.) ( come sopra.

Lis. ( E la sa lunga il vecchio. Ma perchè vuol egli,

che tutt'e due qui si trovino? Per fare una piazzara, non crederei.) (pidno a Nardo-

Nar. (Non crederei; sentiremo.) (piano a Lifeita. Lif. (Oh qul sl abbiamo da sentir tutto.) (piano a (a Nardo.

La buona Famiglia. E 5 Nar.

#### LA BUONA FAMIGLIA

Nar. ( Se credessi di cacciarmi sotto di un tavolino. ) ( piano a Lifetta .

Lif. ( Ed io se credessi di bucare il solajo . )

( piano a Nardo.

Nar. ( Vado . vado . Oh quelta poi me la voglio gode-( parte . re . )

#### E X L

## Franceschino, Isabella, e Lisetta

⊿Isetta, che sia accaduto niente di male?

Lif. Oibò: niente.

- Ifa. Questo discorrer piano fra voi, e Nardo, tiene meancora in qualche sospetto . Voglio andare dalla fignora madre.
- Lif. No. no. lasciate. che ci anderò io. Sapete. che quando trattano di interessi, non vogliono, che i ragazzi ci sieno .

Ifa. Ditele, ch' io non mangio senza di lei .

Fra. Anch' io, dite loro, che piuttosto mi contento d' andare alla scuola così .

Lif. ( Poveri ragazzi sono d'una gran bontà. ) ( da fe, e parte.

#### SCENA XIL

#### Franceschino, ed Isabella.

LI dispiace, che l'arcolajo è nella camera mia, e si passa per quella della signora madre. Se l'avesfi , vorrei dipanare .

Fra. In quel casserino ci suol essere qualche libro . Voglio vedere, che ci divertiremo un poco.

( va al caffettino di un tavolino. Ifa.

Ifa. Fossevi almeno qualche libro bello . Il fior di virtù mi piaco.

Fra. Oh sapete, che c'è nel cassettino?

Ifa. Che cosa?

Fra. Delle ciambelle, dei zuccherini, e dei frutti.

Ifa. Chi le ha messe mai costi quelle buone cose ?

Fra. Il fignor nonno cred'io.

Isa. Che le abbia messe per noi?

Fra. Può essere: ne ha sempre di queste galanterie.

Isa. Ora che ho fame, me le mangierei tutte. Fra. Anch' io, ma senza licenza non si toccano.

If a. No certo, mi ricordo ancora una volta, che la fignora madre, per aver preso una pera, mi ha dato uno schiaffo.

Fra. Io morirei di fame più tosto, che pigliare da me senza domandare.

If a. Ma vorrei, che fi andasse a tavola. E' passata l'ora e di'là dell'ora.

## Fra. Lisetta torna : Ci saprà dire .

## S C E N A XIII

Ila. E Bene, Lisetta, che cosa dicono?

Lif. Dicono, che per ubbidienza venghiate tutti due subito a definare.

Fra Soli?

Lif. Soli.

Fra. Pazienza.

Ifa. Non viene la fignora madre?

Lif. Per ora non può venire.

Ifa. (Si mette il grembiale agli occhi finghiozzando e par. Lif. Povera figliuola amorosa ! pur troppo ci sono dei guai, ma tutto non ho potuto sentire . (parte.

SCE.

( parte :

#### 16 LA BÜONA FAMIGLIA

## S C E N A XIV.

## Anfelmo, e Costanza.

Ans. L'Atemi il piacere : consegnate a me quei pendenti, e quell'anello, che vi ha dato la fignor Angiola.

Coft. Subito fignore, li vado a prendere. Voleva darli a mio marito, e non li ha voluti.

Ans. Recateli a me, e non pensate astro.

Gost: ( Va a prender le gioje.)

Anf. Ma ! gli animi delicati si conturbano per poco . L'irascibile è un' appetito, che o molto, o poco da tutti gli uomini fi fa sentite . Mi ricordo ancora aver letto, che undici sono le passioni che si atribuiscono all'anima; sei appartenenti alla parte concupiscibile, e cinque all' irascibile, le quali sono ... se la memoria non mi tradisce, la collera, l'ardire, il timore, la speranza, la disperazione, E quelle della concupiscibile quali sono? Mi pare ... sì queste sono. Il piacere, il dolore, il desiderio, l'avversione l'amore, e l'odio, Grazie al cielo in quest'età posso gloriarmi della mia memoria : e che cosa mi ha condotto ad una buona vecchiata? Il non dar retta a questi appetici ; io studio di moderare queste tali passioni: poca irascibile, e quasi niente, quasi niente di concupiscibile.

Coft. Ecco le gioje, fignore.

Anf. Non dubitate, che l'animo mi dice, che tutto anderà bene, e che con vostro martio cornerete ad essere quella, che soste il primo di che vi prese.

Coff. Sarebbe poco, se non ci amattimo per l'avvenire, se non coll'ambre del primo giorno. Noi allora appena ci conoscevamo, e l'amor mottro era più una virvirtuosa ubbidienza, che una tenera inciliazione. Andò crescendo l'affetto nostro di giorno in giorno, e questi era giunto al sommo della contentezza. Ma il cielo non vuol felici in terra; e quando le cose umane sono giunte all'estremo del male, o del bene, vuole il deltino, che si rallentino, sorse perchè il cuor nostro non è capace di più, e non la forza per trattenere fra limiti il corso delle sue passioni.

Anf. Nuora mia cariffima voi parlate affai saggiamente, e pare impoffibile, che con tai principi poffiate poi lasciarvi abbattere fino a tal segno.

Coft. Tutto soffirio fignore, ma non la defifima di miomarito. Ch' ei mi rimproveri d' avere abitrato dei cento scudi, d'avermi arrogato la libertà di fare un'opera, creduta buona, senza il di lui configlio, gli do
ragione, mi pento d'averlo fatto, e, non cellefo màs
di domandargii perdono; ma che l' aver io ad onefo fine ricevuta nella mia camera la vifica d'un uomo, poffa farlo sospettare della delicatezza dell' onor
mio, è du noffres grandifilma, ch' egli mi fa, è un
torto. che fa a se medefimo dopto l'efferfi chiamato
per tanti anni della mia compagnia contentifimo: ed
è un sospetto di tal conseguenza, che terrà lui sempre inquieto, e produrrà nell' animo mio la più dolorosa disperazione.

Anf. No. fignora Coflanza, non dite così, che così non ha da effere, e così non sarà. Mio figlio porrebbe dire lo stello di voi, che avete sospettato della sua buona fede, per aver egli ricevuto nella sua camera quella donna. Vi fiete ambidue innanzi di me chiariti. L' ha egli ricevuta per civiltà, l'avete fatto voi per una specie di convenienza. Anzi per divela qui fra voi, e me, che nessimo ci sente: dal discorso vo softro sincero, e teale si raecogsile, che voi vi sie te lastiata persuadere a ricevere il signor Raimondo

#### 8 LA BUONA FAMIGLIA

per un poco di curiofità prevenuta da un falso sospetto, che la di lai moglie vi dovefic dar ombra, e voi per questa parte, scusatemi, siete stata la prima ad offendere il cato vostro marito, che non è capace, no, di scordars di voi, del dover suo, della sua coscienza per le frascherie del mondo. Ortù, tutto dec essere terminato. Voi avete depostato nelle mie mani le gioje. Farà lo stesso Fabrizio, che mi ha promesso di fario, e qui me le recherà egli: medesimo... Eccolo, che lo vedo venire. Rasserenatevi, nuora, rasserenatevi per carità.

Coft. Signore, che mi si tolga la vita, ma non l'amore di mio marito. ( piangendo.

Anf. Via per amore del cielo non vi fate scorgere ; non date ombra ai vostri figliuoli.

Cost. Non mi ricordo d'aver figliuoli ora; mi preme dell' amore di mio marito.

Anf. (Oh amor conjugale, sei pur invidiabile, quando sei di quel buono l) ( da fe.

#### S C E N A - XV.

#### Fabrizio colle gioje , e detti .

Fab. Eccovi servito, fignore. Queste sono le gioje datemi dal fignor Raimondo.

Anf. Mi avete portato altro ?

Fab. Che altro vi doveva portare?

Anf. Che altro? Quello, che voi solo dar mi potere: e nell'età, in cui sono, mi abbisogna assai più del pane. Caro figlio, la pace, la tranquillirà, l'amore.

Fab. Cose tutte, che dal canto mio ho procurato sempre di cultodire in casa gelosamente, e la mia mala fortuna me le rapisce.

Ans. No, non è vero . . .

Cost.

Cost. Se son io la mala vostra fortuna ; spero, che il cielo ve ne libererà quanto prima.

Anf. Non occorre, the cost diciate ... ( a Costanza.

Fab. Avreste voi cuore d'abbandonarmi?

Anf. No: non è possibile. (a Fabrizio.

Coft. Fara ch'io vi abbandoni la morte, che non mi pare da me lontana.

Anf. Via dico .

Fab. Può essere, ch'io vi prevenga.

Anf. Sei pazzo?

Cost. Son certa però, che il mio cuore non ha niente da rimproverarmi.

Anf. Veriffimo, che tu fia benedetta.

Fab. Nè vi sarà chi possa imputare a me un pensiero d' infedeltà.

Ans. Metterei per te le mani nel fuoco.

Coft. I miei difetti meritano molto peggio.
Anf. Quai difetti?

Fab. Per i miei, per i miei fi patisce.

Ans. Agnello. ( a Fah. ) Colomba. ( a Cost. ) Anime belle, innocenti, non vi affliggere più!

Cost. Ah! (fospirando.

Anf. Non mi fate piangere per carità.

#### S C E N A XVI.

#### Nardo, e detti .

Nar. LI ho trovati.

Anf. Dove son eglino?

Nar, Saliscono ora le seale. Li ho trovati in casa loro, che quafi venivano alle mani , e quando mi hanno sentito dir delle gioje, facevano a gara ciseshedun di loro per venir primo. Il marito peese la scala più pre-

questo mondo. Anf. Che vengano innanzi

( Nardo parte . ( ad Anfelmo .

XVIL

Coft. Chi, fignore? Anf. La fignor' Angiola, e il fignor Raimondo.

Coft. Da noi ? . Anf. Zitto, zitto, lasciate operare a me.

## ENA Angiola , Raimondo , e detti .

AHe novità c'è della roba mia? Rai, Signore, io sono il padrone di casa, e spetta a me il dominio delle cose...

Anf. Favorite acchetarvi, fignori miei, che qui non fiete venuti per mettere a soqquadro la casa nostra. Ecco le gioje, che voi, e voi date avete in ipoteca a mio figlio, e mia nuora. Presso di loro non devono, e non possono rimaner più. Sono passate nelle mie mani, e dalle mie, salvate le debite convenienze, passeranno alle vostre. Quali esser devono le convenienze, che da noi si esigono? I rento scudi? I ducento scudi? No , no , e poi no . Queste maledette gioje hanno con seco la mala peste, portatele vosco, non le vogliamo più.

Allungano tutt'e due le mani per prender le gioje.

Anf. Adagio un poco: il contagio vi fa poca paura, per quel ch' io vedo. La prima convenienza. A chi di voi s' avrebbono a consegnare?

Ang, Sono di ragione della mia dote .

Rai.

Ang. Non s'è mai sentito, che possa il marito disporre delle gioje della consorte.

Rai. Sì figuora, fi è sentito, e fi sentirà.

Ang. Spettano a me, dico.

Rai. A me, softengo io, che spettano.

Anf. Non aspetteranno a niffuno, se fra di voi non vi accomodate.

Ang. Mi neghereste i pendenti, e l'anello da me in questa casa portati?

Rai. E non avrò io il giojello? Non avrò gli spilloni?
Arf. Tutto avrete, accomodati che fiate fra di voi due.

Rai, Per me mi contento della parte mia. Ang. E io saro cheta colla mia porzione.

Anf. Sia ringraziato il cielo. A ciascheduno la quota sua.

Eccovi soddisfatti. (mofira le gioje.

Ang. ) Allungano le mani come sopra .

Anf. Adagio, che non sono terminate le convenienze. Ove sono i cento scudi? Ove sono i ducento?

Rai. Che occorreva, che ci mandaste a chiamare?

Ang. Ci avete fatto venir qui per vederle?

Coff. Caro fignor succero, liberatemi da un ral fastidio.
Fab. Io non non ne posso più fignore. (ad Anselmo.

Aní, Flemma anche un poco. ('a Coft., e Fab.) Non fi chiedono da voi nè i cento, nè i ducento scudi; ma cosa, che a voi costa meno, e per noi può valere affai più. Volete le gioje vostre? (ad Angiota.

Ang. Se me le darete, le prenderò... Ans. Voi le volcte?

( a Raimondo.

Rai. Perchè no , fignore , nello stato , in cui sono ...

Anf. Rispondetemi a tuono. La voltra fincerità può essere il prezzo del ricupero delle gioje voltre. Signor Angiola. che facefte, che dicefte voi nella camera di mio figliuolo?

#### 82 LA BUONA FAMIGLIA

Ang, So, che volete dire. Perdonatemi, fignor Fabirizo, se trasportata dalla miseria, ho ustato con voi dell' arte per ricuperar le mie giosje. Consolatevi voi, fi gnora Coflanta, d'aver un marito il più savio, il più amototo del mondo, e perdonatemi, se per un po di spirito di vendetta, per aver voi manifeftato lo aborso fattomi dei eento scudi, ho tentato l'ani mo dello sposo voltro, cosa, chi ora m' empie di confufone; e mi sarà di terpettuo fimoro al cuore.

Cost. Credetemi, l'ho palesato senza intenzione di fatlo.
Fab. E voi . Costanza mia, avete potuto di me pensate ? . . .

Cost. E voi, caro consorte, avete giudicato, che il fignor Raimondo...

Rai. No., amico, non fate così grant torto alla moglie vofira. Ella mi ha ricevuto per la infiftenza mia di voler seco discotrere sulle gioje affidatele da mia consorte. Confello d'aver fatro un po d'esperienza coal per semplice curiofità sul carattere del di lei cuore, e l'ho trovata oneftà a tal segno, che a una parola sola equivoca, e sospertosa parti sollecita, e fi secordò fino la civiltà per la delicatezta d'onore.

Fab. Queste cutiosità non si cavano nelle ease de galant'
uomini... ( a Raimondo.
Ans. Basta così. Siete voi persuaso della probità illibatis-

fima di voltra moglie? (a Fabrizio.

Fab. Ah sl. fignore mi pento de miei temerati sospetti .

Anf. E voi fiete contenta del marito voltro? (a Coft. Coft. Cost egli perdoni le debolezze mie, com io son certa dell'amor suo.

Anf. Lode al cielo. Amici , ecco il tempo di ricupetare le gioje. (fa mostra di volerle dare.

Ang. ) Allungano le mant per pigliarle .

Anf. Piano ancora, che terminate non sono le convenien-

ze. Quello, che detto ci avete è il prezzo della ricupera. Ci vuol l'interesse anova: e l'interesse i una promissione fortissima di favoritri per grazia di non venire nè l'uno, nè l'altto mai più da noi.

Ang. Si fignore vi servirò.
Rai. Giustamente; ve lo prometto.

Asf. Capisco, che le indigenze vostre v'inducono a spetare d'averle senza il contante; e qualche merito si e acquistra la confessione vostra, e la vostra rissegnazione. Fabrizio, lasciatemi spender bene dacento scudi. Costanza, cento scudi gli avvantate da me. Amici eccovi le gioje vostre. ( dè i pendenti, e l' ( anello ad Angiola, e le altre gioje a Raimondo

( quali fe le prendono avidamente Se qualche dispiacete vi reca un'altro produto dal amor mio verso la mia famiglia, il quale torna in profitto vostto, vi chiedo ora una grazia. ( ad An- ( giola, e Raimondo.

( 8.012

Rai. Comandate, fignore.

Ang. Che non farei per un nomo della voltra bona?

Anf. Prima di escire di quella casa pacificateri fia di
voi ; trattateri con amore , e fatemi sperare, che l'
esempio noftro vi faccia un po più conoscere i doveri dello flato conjugale, e della vita onefla , e civile.

Ang. Caro marito, imparate dal fignor Anselmo, dal fignor Fabrizio.

Rai. Cercate voi d'Imitare la fignora Costanza. Ans. A voi, cari, non ci sarà bisogno d'infinuare.

( a Costanza, e Fabrizio.

Fab. Consorte, vi domando perdono. (s' abbracciano pian-( gendo .

Anf. Fate lo stello voi altri ancora. (ad Ang., e Rai. Rai. Prendete sposa un abbraccio. (ad Angiola. Ang.

#### 24 LA BUONA FAMIGLIA

Ang. Si marito; con tutto il cuore. (Son tanti meli, che non è pallato fra noi un fimile complimento.) ( da fe.

Anf. Oimè! non posso più . A desinare. Chi è di là?

#### SCENA ULTIMA.

Nardo, e Lifetta fubito da due portiere .

Lif. Signore.

Ans. Ah disgrazisti, dietro la portiera eh? Moderate le vostra curiosità, altrimenti sarete cacciati via.

Lif. Mai più fignore.

Nat. Mai più.
Anf. Andate in pace voi altri, che il cielo ve la conceda (ad Angiola, e Raimondo.) E noi andiamoci a reficiare più colla quiete d'animo, che col cibo. Andiamoci a consolare coi cari noftri figliuoli.

Coff. Sia ringraziato il cielo, che tanto bene ci dona. Parmi effer rinata; torno da morte a vita. E voi spettatori fate plauso al buon esempio, che vi fi porge con una Buona Famiglia.

Fine della Commedia.

ΙL

# BURBERO BENEFICO,

OSIA

IL BISBETICO

DIBUONCUORE.

COMMEDIA.

## PERSONAGGI.

GERONTE.

DALANCOUR, nipote di Geronte.

DORVAL, amico di Geronte.

VALFRIO, amante di Angelica.

PICCARDO, lacchè di Geronte.

Un LACCHE' di Dalancour.

MADAMA Dalancour.

ANGELICA, sorella di Dalancour.

MARTUCCIA, donna di governo di Geronte.

La scena stabile si rappresenta in Parigi in una sala in casa de signori Geronte, e Dalancotur. Ella ha tre porte, l'una delle quali introduce nell'appartamento del signor Geronte, l'altra dittimpetto sin quello del signor Dalancotur, e la terza in sondo serve di porta comune. Vi saranno delle sedie, dei sossà, ed un tavolino con uno seacchiere.



## ATTO PRIMO.

SCENA PRIMA.

Martuccia, Angelica, e Valerio.

Ang. V Alerio, lasciatemi, ve ne prego. Io temo per me, temo per voi. Ah, se noi fossimo sorpresi! Val. Mia cara Angelica! ...
Mar. Partite, o signore.

Val. Di grazia un momento. S' io potessi assicurarmi ...

Mar. Di che?

Val. Del suo amore, della sua costanza ...

Ang. Ah, Valerio, potreste voi dubitarne?

Mar. Andate, andate, o signore. Ella v ama anche trop-

r. Andate, andate, o fignore. Ella v ama anche trop
Po:
A 2 Val.

#### IL BURBERO BENEFICO

Val. Questa è la felicità della mia vita ...

Mar. Presto, partite. Se il mio padrone sopraggiunge ... Ang. Egli non esce giammai sì per tempo. (a Mariuc.

Mar. E' vero. Ma in questa sala, ben il sapete, egli passeggia, egli fi diverte. Ecco là i suoi scacchi. Egli vi giuoca spessissimo. Oh, non conoscete voi il signor Geronte?

Val. Perdonatemi. Questo è lo sio d'Angelica. Lo so, mio padre era suo amico, ma lo non ho giammai

parlato con lui ...

Mar. Egli è un nomo, o signore, di un carattere stravagante. E' di buonissimo fondo, ma assai burbero, e fantaltico al sommo.

Ang. Si. Egli mi ha detto d'amarmi, e lo credo. Frat-

tanto quando mi parla mi fa trembre. Val. Ma che avete voi a temere? Voi non avete nè padre, nè madre. Il disporre di voi tocca a voltro

fratello. Egli è mio amico. Io gli parlerò. ( ad Angelica .

Mar. Eh sì, sì, fidatovi del fignor Dalancour. ( a Martuccia. Val Che? Potrebbe egli negarmela?

Mar. Per mia fe, io credo di sì . 1 ?

Val. Come?

Mar. Uditemi. Vi spiego il tutto in quattro parole. Mio nipote il nuovo giovane di studio del Procuratore del fignor vostro fratello ( ad Angelica ) mi ha înformata di ciò, cui sono per dirvi. Siccome sono solamente quindici giorni dacche egli è presso di lui, me l'ha detto questa martina, ma me lo ha confidato sotto la più gran segretezza. Per pietà non mi palesate.

Val Non temete di nulla.

Ang. Voi mi conoscete.

Mar. ( Parlando con Valerio fotto voce , e guardando sempre le portiere. ) Il fignor Dalancour è un uomo rovinato, precipitato. Egli ha mangiate tutte le sue facoltà, e fors' anche la dote di sua sorella. Angelica è un peso troppo eccedente le di tui forze, e per liberasene vorrebbe chiuderla in ud ritiro. Ol diel Che mi divis

Ang. Oh dio! Che mi dite?

Val. Come! Ed è possibile? Io lo conosco da lungo tedipo. Dalancour mi parve sempre un giovane saggio, onesto: talvolta impetuoso, e collerico, ma

Mar. Impetuoso! oh impetuolifimo quali al pari di suo zio, ma egli è ben lontano dall'avere li medefimi sentimenti.

Val. Egli era stimato, accarezzato da chicchessia. Suo padre era di lui contentissimo.

Mar. Eh, fignore, dacchè è maritato non è più quello di prima

Val. Sarebbe mai statà madama Dalancour? ...

Mar. Sl, ella appuneo, a ciò che dicono, è fl motivo di questo bel angiamento. Il fignor Geronte non fi è disgustato con suo nipote, che per la scioca compiacenza, ch' egli ha per sua moglie, e ... non so nulla; ma scommetterei, che il progetto del ritiro fu immaginato da lei.

Ang. Che intendo i Mia cognata, cui credeva si ragionevole, che mi dimostrava tanta amigizia! io non l'avrei mai pensato. (à Marsuccia.

Val. Ella è del più dolce carattere .

Mar. Questa dolcezza su quella appunto, che ha sedotto suo marito.

Val. Io la conosco, e non posso crederlo,

Mar. M'immagino, che voi scherziate. Evvi una donna più ricercata di lei nelle sue acconciattire? Esce nuova moda, ch'essa tosto non prenda? Vi sono balli, o spettacoli, cui non intervenga la prima?

Val. Ma suo marito è sempre al suo fianco.

Ang. \$1, mio fratello non l'abbandona giammai.

#### IL BURBERO BENEFICO

Mar. Ebbene, sono pazzi ambedue, ed ambedue fi rovinano infieme.

Val. Pare impossibile!

Mar. Animo, animo, o fignore. Eccori ifrutto di ciò, cui volevate sapere. Parrite subito. Non esponete madamigella a pericolo di pardere la buona grazia di suo zio. Egli è quel solo, che polia fargli del hene.

Val. Calmatevi, mia cara Angelica. L'interesse non formerà giammai un ostacolo ...

Mar. Sento dello strepito. Partite subito. ( Valerio parte.

#### S C E N A II

#### Martuccia, e Angelica.

Ang. D'Venturata, ch' io sono!

Mar. Quelto è certamente vostro zio. Non ve l'aveva io detto?

Ang. Vado.

Mar, No. Anzi restate, ed apritegli il vostro cuore.

Ang. Io lo temo, come il fuoco.

Mar. Via, via coraggio. Egli talvolta è un poco caldo, ma non è poi di cattivo cuore.

Ang. Voi fiete la sua donna di governo. Avete del credito presso lui. Parlategli in mio favore.

Mar. No. E' necessario, che gli parliate voi stessa. Al più io potrei prevenirlo, e disporlo ad udirvi.

Ang. Si, sì. Ditegli qualche cosa. Io gli parlerò dipoi.

Mar. Reftate .

Ang. No, no, quando è tempo chiamatemi; io non sarò molto lontana. (parte.

#### S C E N A III.

#### Martuccia fola.

Uanto è dolce, quanto è amabile! Io l'ho veduta nascere, l'amo, la compiango, e vorrei vederla fortunata. Eccolo. (vedendo Geronte.

#### S C E N A IV

## Geronte, e detta.

Ger. Piccardo. (parlando con Marruccia.

Mas. Signore ... Ma si potrebbe dirvi una parola?

Ger. Piccardo, Piccardo.

Mar. Piccardo, Piccardo.

Mar. Piccardo, Piccardo.

(forte, e con caldo.
(forte, e ali no cilera)

#### S C E N A V.

#### Piccardo, e deni.

Pic. L'Ccomi, eccomi.

Mar. Il voltro padrone ... (a Piccardo con rabbia.

Pic. Signore.

Ger. Va a casa di Dorval, mio amico, digli ch'io l'attendo per giuccare una partira a scacchi.

Pic. Sl, fignore, ma ...

Ger. Che c'è?

Pic. Ho una commissione ...

Ger. Di far che?

Pic. Il fignor vostro nipote ... Ger. Va a casa di Dorval .

( rifcaldato .

#### M BURBERO BENEFICO

Dic. Egli vorrebbe parlarvi ... Ger. Vattene, briccone.

Pic. Che uomo!

( parte.

#### J C E R A VI

#### Geronte, e Martuccia.

Ger. Azzo, miserabile! no, non voglio vederlo, non voglio, che venga ad alterate la mia tranquillità.

(avvicinandos al tavolino.

Mar. (Eccolo subito arrabbiato. Non ci mancava, che questo.)

Ger. (A federe...) Che colpo mai fu quello di jeri! qual fatalità! come diamine ho potuto aver seaccomatto con un giuoco dispolto si bene! vediamo un poco Quelto caso mi fece stare svegliato tutta notte. (Jenima il giuoso.

Mar. Signore, si potrebbe parlarvi? Ger. No.

Mar, No? Eppure avrei a dirvi qualche cosa di premura. Ger. Su via, che hai a dirmi? Spicciati.

Mar. Vostra nipote vorrebbe parlarvi .

Ger. Ora non ho tempo.

Mar. Oh bella! ciò, che voi fate, è dunque la cosa dì grande importanza?

Ger. S1, importantissima. Mi diverto poco, ma quando mi diverto non voglio, che mi si venga a rompere il capo. M'intendi?

Mar. Questa povera figlia ...

Ger. Che l'è accaduto?

Mar. La vogliono chiudere in un ritiro.

Ger. In un ritiro! ... Chiudere mia nipote in un ritiro? ... Dispor di mia nipote senza mio consenso, senza che io lo sappia?

Mar.

Mar. Voi sapete li disordini di vostro nipote.

Ger. Io non entro punto nelli disordini di mio nipote, nelle pazzie di sua moglie. Egli ha il suo. Se lo mangi, si rovini, tanto peggio per lui; ana per mia nipote ... Io sono il capo di famiglia, io sono il padrone, io devo darle stato.

Mar. Tanto meglio per lei, signore, tanto meglio. Mi consolo tutta vedendovi riscaldare per gl'interessi di questa cara ragazza.

Ger. Dov'e?

Mar. E' qui vicina, o fignore. Attende il momento ...

Ger. Che venga. Mar. Si : ella lo desidera ardentemente . ma ...

Ger. Ma che? Mar. E' timida.

Ger. Che vuol dire?

Mar. Se voi le parlate ...

Ger. E' ben necessario , ch' io le parli .

Mar. Si; ma questo tuono di voce ...

Ger. Il mio tuono di voce non fa male ad alcuno . Che ella venga, e che s'affidi al mio cuore, non alla mia voce .

Mar. E' vero, fignore: io vi conosco: so, che fiete buono, umano, caritatevole: ma, ve ne prego, non la intimorite questa povera ragazza. Parlatele con un poco di dolcezza.

Ger. Sì, le parlerò con dolcezza.

Mar Me lo promettete? Ger. Te lo prometto.

Mar. Non ve lo scordate.

Ger. No . ( comincia a dar in impazienza. Mar. Sopra tutto non date in impazienze.

Ger. Ti dico di no. ( vivamente. ( parte.

Mar. Io tremo per Angelica.

SCE-

#### S C E N A 'VII

#### Geronte solo.

ELla ha ragione. Mi lascio talvolta trasportare dal mio focoso temperamento. La mia nipotina merita d'essere trattata con dolcezza.

## CENA VIII.

## Angelica, e detto.

Ang. ( RImane in qualche distanza.)
Ger. Accostatevi.

Ang. Signore ... (con timore, facendo un fol passo.

Cer. Come volete, ch' io v' intenda mentre siete tre miglia lontana da me? (un po rifealdato.

Ang. Signore ... scusure ... (s' avanza tremando.

Ang. Signore ... scusate ...
Ger. Che avete a dirmi?

.

Ang. Martuccia non v' ha ella detto qualche cosa?

Gen. (Comincia con tranquillià, e fi rifcalde a poco e poco.) Si, mi patlò di volto fratello, di quetto l'arvagante, che fi lasciò guidar per il naso da una femmina imprudente, che fi è rovinato, che fi è perduto, e che in oltre mi perde il rispetto.

Ang. ( Vuole andarfene. ) Ger. Dove andate?

(vivamente.

Ang. Signore, voi fiete in collera ...

Ger. Ebbene, che ve n'importa? Se vado in collera contro uno sciocco, io non ci vado contro di voi. Accostacvi, parlate, e non abbiate paura del mio adegno. Ang. Mio caro zio, io non saprò mai parlarvi se prima non vi veggo tranquillo.

Ger. Che martirio! eccomi tranquillo. Parlate. ( ad An. ( gelica , facendofi forza . Ang. Signore, Martuccia vi avrà detto ...

Ger. Io non bado a ciò, che m' ha detto Martuccia. Lo voglio intendere da voi medefima.

Ang. Mio fratello ... ( con timore . Ger. Voltro fratello ... (contrafacendola.

Ang. Vorrebbe chiudermi in un ritiro. Ger. Ebbene . Inclinate voi al ritiro?

Ang. Ma, fignore ...

Ger. Su via , parlate .

(con caldo. Ang. A me non tocca decidere. Ger. Io non dico, che voi decidiate, ma voglio sapere

la vostra inclinazione. ( ancera più rifcaldato . Ang. Signore, voi mi fate tremare.

Ger. (Crepo di rabbia. ) (da fe facendoff força. ) Avvicinatevi . V'intendo . Dunque il ritiro non vi va a genio?

Ang. Non , fignore.

Ger. Qual è lo stato, cui più inclinereste ? Ang. Signore ...

Ger. Non temete di nulla. Sono tranquillo. Parlatemi liberam ente.

Ang. Ah! non ho coraggio.

Ger. Venite quì. Vorreste maritarvi? Ang. Signore ....

Ger, St. o no?

Ang. Se voi voleste ...

Ger. Sì, o no?

( vivamente .

Ang. Ma sì ... Ger. Si ? Volete maritarvi ? Perdere la libertà, la tranquillità ? Ebbene. Tanto peggio per voi. Si, vi mariterd .

Ang.

Ang. (Eppure è amabile con tutta la sua collera.) (da se. Ger. Avete voi qualche inclinazione?

Ang. (Ah, se avefli coraggio di parlargli di Valerio!) Ger. Come? Avreste di già qualche amante?

Ang. (Questo non è il momento. Gliene farò parlare

dalla sua donna di governo.) ( da se

Ger. Su via, finiamola. La casa, ove fiete, le persone, con cui vivete, v' avrebbero per avventura somminifirara l'occassone d'attaccarvi ad alcuno? Io voglio sapere la verità. Si, vi sarò del bene, ma con patto, che lo meritatee. M'intendete?

( Sempre con calore.

Ang. Sl, fignore. (tremando. Ger. Parlatemi schiettamente, francamente. Avete forse qualche genietto? (con lo fesso tuono. Ang. Ma... Non fignore... Non ne ho alcuno.

(estando, e tremando.

( attento al suo scacchiere.

Ger. Tanto meglio. Io penserò a trovarvi un marito.

Ang. Oh dio ... Non vorrei ... fignore. (a Geronte.

Ger. Che c'è?

Ang. Voi conoscere la mia timidità.

Ger. Si, si, la vostra timidità. Io le conosco le femmine. Voi siete al presente una colomba, ma quando sarcte maritata diverrete un deagone.

Ang. Deh! mio zio, giacchè fiete si buono . . .

Ger. Anche troppo.

Ang. Permettete, che vi dica ...

Ger. Ma Dorval non viene ancora! (avvicinandosi al (tavolino.

Ang. Uditemi, mio caro zio.

Ger. Lasciatemi .

Ang. Una parola sola ...

Ger. Basta cost. (affai vivamente.

Ang. (O cielo! Eccomi più infelice che mai! Ah! la mia cara Martuccia non mi abbandonerà.) (da se, e parte.

#### S C E N A IX.

#### Geronte folo.

Uesta è una buona ragazza. Io le fo del bene molto volentieri. Se aveffe anche avuta qualche inclinazione mi sarei sforzato di compiacerla, ma non ne ha alcuna . . . Vedrò io . Cercherò io . . . Ma, che diamine fa questo Dorval, che non vien mai? Io muojo di voglia di tentare un altra volta questa maledetta combinazione, che mi fece perdere la partita. Certamente io dovea guadagnare. Avrebbe abbisognato, che avessi perduta la testa. Vediamo un poco. Ecco la disposizione de miei scacchi. Ecco quella di Dorval. Io avanzo il re alla casa della sua torre. Dorval pone il suo matto alla seconda casa del sun re. Io ... Scacco ... sì: e prendo la pedina . . . Dorval . . . Egli ha preso il mio matto ... Dorval? ... Sl, egli ha preso il mio matto, ed io ... Doppio scacco con il cavallere. Por bacco, Dorval ha perduta la sua dama. Egli giuoca il suo re, io prendo la sua dama. Questo sciagurato col suo re ha preso il mio cavaliere. Ma tanto peggio per lui. Eccolo nelle mie reti. Eccolo vinto con il suo re. Ecco la mia dama; sì eccola. Scacco matto, questa è chiara. Scacco matto, questa è guadagnata ... Ah! se Dorval venisse gliela farei vedere . Piccardo . . .

## S C E N A X.

#### Geronte, e Dalancour.

Dal. MIo zio è solo. Se voleste ascoltarmi ... ( a parte, ed estremamente confuso . Ger. Accomoderò il giuoco come era prima. ( fenza ve. der Dalancour, chiama più forte. ) Piccardo! Dal. Signore ...

Ger. ( Senza volgerfi, credendo di parlare a Piccardo. ) Ebbene? Hai tu trovato Dorval?

## S C E N A XI

### Darval, e detti.

Dor. L'Ccomi, o amico . ( entra per la porta di mezzo . Dal. Mio zio ... ( con rifoluzione . Ger. ( Volgendoft vede Dalancour ; & alza brufcamente, ( getta a terra la fedia, parte fenza parlare, ed ( efce per la porta di mezzo .

#### S C E N A XII

#### Dalancour, e Dorval.

He vuol dir questa scena? ( forridendo . Dal. E' una cosa terribile ! ... Tutto ciò perchè mi ha veduto.

Dor. Geronte è mio amico. Conosco benissimo il suo naturale. ( fempre & un tuono. Dal, Mi rincresce per voi .

Dor. Sono veramente arrivato in un cattivo momento.

Dal. Scusate la sua impetuofità .

Dor.

Dor. Oh! lo sgriderò, lo sgriderò. (forridendo. Dal. Ah, mio caro amico!... Voi fiete il solo, che pos. sa giovarmi preflo di lui.

Dor. Io lo bramerei di tutto cuore, ma ...

Dal. Convengo, che se fi bada alle apparenze, mio zio ha ragione di rimproverarmi; ma se egli poteffe leggermi nel fondo del cuore, mi renderebbe tutta la sua tenerezza, e sono ficuro, che non se me pentirebbe.

Dor. Si, mi è nota l'indole vostra. Io credo, che tutto da voi si potrebbe sperare, ma Madama vostra mo-

glie . . .

Dal, Mia moglie, fignore ? Al ! voi non la conoscete. Tutto il mondo s'inganna sopra di lei, e mio zio il primo di tutti. Fa d'uopo, ch'io le renda giufizia; e che vi scopra la verità. Ella nou sa alcuna delle disgrazie, da cui sono opperibo. Ella m' ha creduto più ricco, che non l'era. Le ho sempre tenuto occulto il mio stato. Io l'amo, noi ci siamo maritati affai giovani, non le ho mai lasciato tempo di chieder nulla; di nulla bramare. Cercai sempre di preveniria in tutto ciò, che potea effetel di piacere. In questa maniera mi sono rovinato.

Dor. Concentare una donna, prevenire li suoi desideri!

ci vuol altro!

Dal. Sono ficuro, che s'ella aveffe saputo il mio ftato, sarebbe ftata la prima a proibirmi le spese, che lao fatte per lei.

Dor, Frattanto non ve l'ha proibite.

Dal. No, perchè non dubitava punto ...

Dor. Mio povero amico!

Dal. Che c'è? (afflitte:
Dor. Io vi compiango. (fempre ridendo.

Dal. Vi prendereste voi giuoco di me? (con ardora.

Transit Greek

Dor. Oibo! ina ... voi amate vostra moglie prodigiosamente. ( fempre forridendo .

Dal. Si, l'amo, l' ho ainata sempre, e l'amerò fin che avro vita. La conosco, conosco tutto il suo merito, e non soffrirò, che le si diano mai de' torti, cui non ha.

Dor. Colle buone, amico, colle buone : vi riscaldate un po' troppo per la vostra famiglia.

( feriamente . Dal. Io vi chiedo mille scuse. Sarei alla disperazione di ·avervi recato dispiacere, ma quando si tratta di mia moglie ... ( Jempre vivamente.

Dor. Via, via. Non ne parliamo più.

Dal. Ma vorrei, che ne foste convinto.

Dor. SI, lo sono.

Dal. No , non lo fiete . ( vivamente. Dor. Scusatemi, vi dico. ( con un poco di caldo,

Dal. Ebbene, vi credo. Ne sono contentificino. Ala mio caro amico, parlate a mio zio in mio favore.

Dor. Gliene parlerò .

Dal. Quanto vi sarò obbligato!

Dor. Ma converrà bene l'addurgli ancora qualche ragione. Come avete fatto a rovinarvi in si poco tempo? Sono quattr' anni soli dacchè è morto voltro padre. V' ha lasciata uno facoltà confiderabile, e dicesi, che voi l'abbiate tutta consumata.

Dal, Se sapeste tutte le disgrazie, che mi sono accadute! Ho veduto, che li miei affari erano in disordine, ho voluto rimediarvi, ed il rimedio fu peggiore ancora del male. Io ho ascoltati nuovi progetti, ho intrapresi nuovi affari, ho ipotecati li miei beni, ed ho perduto il tutto.

. Dor. E questo è il male . Nuovi progetti ! se ne sono rovinati degl' altri.

Dal. Ed io singolarmente senza speranza.

Dor.

(freddamente.

Dor. Avete fatto malifilmo, mio caro amico, tanto più che avete una sorella.

Dal. Si, e sarebbe ormai tempo, che pensassi a darle stato.

Dor. Ogni giorno essa diventa più bella. Madama Dalancour riceve in sua casa molte persoue, e la gioventù, mio caro amico, qualche vulta ... Dovreste capirmi.

Dal. Questo è appunto il motivo, per cui frattanto, che io trovo qualche spediente ho pensato di metterla in un ritiro.

Dor. Metterla in un ritiro! va benissimo. Ma ne avete parlato con vostro zio?

Dal. No. Egli non vuole ascoltarmi, ma voi gli parlerete per me, gli parlerete per Angelica. Mio zio vi flima, vi ama, vi ascolta, fi fida di voi, non vi negherà cosa alcuna.

Dor Non ne so nulla.

Dal. Oh? Ne sono ficuro. Vi prego, cercate di vederlo.

Parlategliene subito.

Dor. Lo farei, ma dov'è andato?

Dal. Vado a cercar di saperlo ... Vediamo ... Alcuno s' inoltra .

#### S C E N A XIII.

#### Piccardo, e detti.

Pic. Signore ... (a Dalancour. Dal. E partito mio zio?
Pic. Non fignore, E disceso in giardino .
Dal. In giardino ! a quell' ora?
Pic. Per lui è tutto uno. Quando è un poco in collera, paffeggia, va a prender aria.

Dor. Vado a raggiungerlo. (a Dalancour.

Il Burbero tenefico. B Dal.

-) -- Landy Cover

#### IL BURBERO BENEFICO

Dal. Signore, io conosco mio zio. Fa duopo lasciargli il tempo di calmarfi. Conviene aspettarlo qui.

Dor. Ma se partille , se non tornalle più sopra?

Pic. Perdonatemi, signore. Egli non tarderà molto a risalire. M'è noto il suo naturale. Gli basta mezzo quarto d'ora. Vi so ben dire, che sarà inoltre contentissimo di vedervi. (a Dorval.

Dal. Ebbene, mio caro amico, passate nel suo appartamento. Fatemi il piacere di attenderlo. (vivamente.

Dor. Volentieri. Comprendo benissimo quanto la vostra situazione è crudele. E' d'uopo il porvi rimedio. Si gli parlerò per voi, ma con patto ...

Dal. Io vi do la mia parola d'onore. (vivamente. Dor. Basta così. (entra nell'appartamento di Geronte.

## S C E N A XIV.

#### Dalancour, e Piccardo.

Dal. I U non hai detto a mio zio ciò, ch' io t' aveva ordinato.

Pic. Perdonatemi, fignore, glie l' ho detto, ma egli mi ha discacciato al suo solito.

Dal. Mi dispiace. Avvertimi de' buoni momenti, in cui poter parlargli. Un giorno ti saprò premiare a dovere.

Pic. Ve ne sono obbligato, fignore, ma grazie al cielo, non ho bisogno di nulla.

Dal. Sei dunque ricco?

Pie. Non sono ricco, ma ho un padrone, che non mi lascia mancar nulla. Ho moglie, ho quatro figliuoli; dorrei effere l'uomo più imbarazzato del mondo, ma il mio padrone è al buono, che li mantengo senza difficoltà, ed in casa mia non fi conosce la miseria.

SCE.
SCE.

#### S C E N A XV.

## Dalancour folo.

AH, mio sio è un uomo dabbene! ... Se Dorval ottenefle da lui qualche cosa! ... Se poteffi sperare
un soccorso eguale al mio biogono! ... Se poteffi
tener occulto a mia moglie! ... Ah! perchè l' ho
io ingannata? Perchè mi sono ingannato io medefimo? ... Mio zio non torna ... Ogni momento
per me è prezioso ... Andrò frattanto dal mio proccuratore. Oh con qual pena ci vado! ... E vero,
el mi lufinga, che malgrado la sentenza, troverà il
mezto di guadagnare del tempo, ma li cavilli so,
no odiofi: lo spirito pena, e ci va di mezzo l'onote. Sventurati quelli, che hanno bisogno di raggiri si vergognofi!

#### S C E N A XVL

#### Dalancour, e Madama.

Dal. L'Ceo mia moglie. (vedendo sua moglie.

Mad. Ah! siete qui, marito mio. Vi cercava per tutto.

Dal. Stava per partire.

Mad Ho incontrato adello quel satiro. Egli strillava, strillava come va.

Dal. Parlate voi di mio zio?

Mad. Si: ho veduto un raggio di sole, sono andata a passeggiare in giardino: e ve l'ho incontrato. Egli batteva i piedi, parlava da se solo, e ad alta voce, ma ad alta voce ... Ditemi una cosa. Ha egli in casa qualche servitore ammoglisto?

Dal. St.

B 2 Mad

Mad. Certamente conviene, che fia così, Egli parlava molto male del marito, e della moglie ... ma male, ve ne afficuro.

Dal. (Io m'immagino bene di chi parlasse. ) ( da se.

Mad. Egli è un uomo insopportabile.

Dal, Eppure converrebbe avere per lui qualche riguardo. Mad. Può egli lagnarsi di me? Gli ho io mancato in nulla? Io rispetto la sua età, la sua qualità di zio. Se talvolta scherzo sopra di lui, il fo a quattr'occhi con voi, e voi me lo perdonate. Del resto ho per esso tutti li riguardi possibili, ma ditemi sinceramente, ne ha egli per voi, ne ha per me? Egli ci tratta con una asprezza grandissima, ci odia quanto più può, ma soprattutto il suo disprezzo per me è giunto agli eccessi . Fa d'uopo nondimeno l'accarrezzarlo, il fargli la corte?

Dal. Ma ... quando ancora gli facessimo la corte ... E' nostro zio ... Inoltre noi potremmo forse aver biso-( imbarazzato.

gno di lui.

Mad. Bisogno di lui! Noi? Come? Non abbiamo noi del nostro quanto basta per vivere con decoro? Voi non fate disordini. Io sono ragionevole ... Per me non vi chiedo di più di ciò, che avete fatto fin'ora ... Continuiamo con la medefima moderazione, e non avremo bisogno di nessuno.

Dal. Continuiamo con la medelima moderazione ...

( con un' aria appassionata.

Mad. Ma sì. Io non ho vanità. Io non vi dimando nulla d'avvantaggio.

Dal. (Sfortunato, ch' io sono!) ( da fe . Mad. Ma voi mi sembrate inquieto, pensoso, avete qual-

che cosa ... Voi non siete tranquillo. Dal. V' ingannate. Non ho nulla.

Mad. Perdonatemi; io vi conosco. Se avete qualche travaglio, perchè volete nascondermelo?

Dal.

Dal. Quella, che mi dà da pensare è mia sorella. Eccovi spiegato il tutto. (sempre più imbarazzato.

Mad. Voltra sorella! ma perchè mai? Ella è la miglior ragazza del mondo. Io l'amo teneramente. Uditemi. Se voi volelle fidarvi di me, potrefte sollevarvi da quefto penfiero, e render lei nello fteffo tempo felice.

Dal. Come?

Mad. Voi volete metterla in un ritiro, ed io so da buona parte, ch' ella non sarebbe contenta.

Dal. Nella sua età deve dir forse voglio, e non voglio?

(un poco inquieto.

Mad. No; ella è saggia abbastanza per piegarsi ai voleri de suoi parenti. Ma perchè non la maritate?

Dal. E' ancora troppo giovane.

Mad. Buono! era io più avanzata in età quando mi sono ammogliata con voi?

Dal. Ebbene, dovrò andare a cercarle un marito di porta in porta? ( vivamente.

Mad. Ascoltatemi, ascoltatemi, marito mio. Non v'inquietate, vi prego. Se mal non m'appongo, io credo d'essemi accorta, che Valerio l'ama, e ch'essa pure è innamorata di lui.

Dal. (Cielo! quanto mi tocca soffrire!) (a parte.

Mad. Voi lo conoscete. V' avrebbe egli per Angelica un

partito migliore di questo?

Dal. Vedremo ... Ne parleremo ... (fempre più imbro-(gliato.

Mad. Fatemi questo piacere. Ve lo chiedo in grazia. Lasciate a me la cura di maneggiar quest'affare. Avrei tutta l'ambizione di riuscirvi.

Dal. Madama ... (in un sommo imbarazzo.

Mad. Che c'è?

Dal. Non fi può.

Mad. No? E' perchè?

B 3 Dal.

#### IL BURBERO BENEFICO

Dal. Mio zio v'acconsentirebbe? (fempre più imbaraz,

Mad. Ma, diamine! voglio bene, che non si manchi con lui ai nostri doveri, ma sil fratello d'Angelica lo fiete voi. La dote è fra le vostre mani, il più, od il meno dipende soltanto da voi . Permettee, ch'i o mi afficuri delle loro inclinazioni, e sopra I articolo dell'interesse a un di presso l'aggiusterò io, Dal. No. Se mi amate guardatevene bene. (vivamente. Mad. Sarebbe, che voi non voleste maritar vostra sorcilari.

Dal. Tutto al contrario.

Mad. Sarebbe, che?

Dal. Mi conviene partire... Ne parleremo al mio ri-

torno. (vuol partire. Mad Vi dispiace, che ci voglia entrar io?

Dal. Niente affatto .

Mad. Uditemi : sarebbe forse per la dote?

Dal. Non so nulla.

( parte .

## S C E N A XVII.

Madama sola.

He vuol dire questa faccenda?... Non intendo nulla ... Possibile, che mio marito ... No: egli è troppo saggio per aver a rimproverarsi di nulla.

#### S C E N A XVIII.

Angelica, e detta.

Ang. SE potessi parlare con Martuccia. (fenza vedere (madama.

Mad. Cognata.

Ang Madama.

( inquieta .

Mad. Dove andate, o cognata?

Ang.

Ang. Io me n'andava, o madama ... (inquieta: Mad. Ah, ah! fiete dunque adirata?

Ang. Lo devo essere.

Mad. Siete voi sdegnata con me?

Ang. Ma madama ...

Mad. Uditemi la mia ragazza; se v' inquieta il progetto del ritiro, non credete, ch' io, n' abbia parte. La cosa è tutt' all' oppolto. V' amo, e farò anzi il posfibile per rendervi fortunata.

Ang. (Che doppiezza!) (a parte piangendo.

Ang. (Che doppiezza!)
Mad. Che avete? Piangete!

Ang. (A qual segno mi ha ingannata?) (s' afciuga gli

Mad. Qual'è il motivo del vostro dolore?

Ang. Oh dio! li disordini di mio fratello.

Mad. Li disordini di vostro fratello?

(con forpresa.

Ang. Si. Nisiuno li sa meglio di voi.

Mad. Che dite? Spiegatevi, se v'aggrada.
Ang. E' inutile.

#### S C E N A XIX

#### Geronte , Piccardo , e dette.

Ger. I Iccardo. (chiama.

Pic. Signore ... (uscendo dall' appartamento di Geronte.

Ger. Ebbene? Dov' è Dorval? (vivamente a Piccardo.

Pic. Egli vi attende, o fignore, nella vostra camera.

Ger. Egli è nella mia camera, e tu non mi dici nulla?

Pic. Signore, non ho avuto tempo.

Ger. (Vedendo Angelica, e madama, parla ad Angelica, volgendoß tratto tratto verlo madama per effere intefo.) Che fate voi qui? Qui non voglio donne. Non voglio alcuno della voltra famiglia ... Andate via .

Ang. Mio caro zio ...

B 4 Get.

Ger. Vi dico, che andate via, Ang. ( Parte mortificata.

#### S C E N A XX.

#### Madama, Geronte, e Piccardo:

Mad. Dignore, vi domando perdono .

Ger. (Volgendoß verfo la parte, per cui è ufcita Angelica, ma di tempo in tempo guardando madama.) On questa sì, ch'è curivas! guardate l'impertinente... Vuol venire a darmi sognetione. Per discendere c'è un' altra scala. La chiuderò questa porta.

Mad. Non v'adirate, o fignore. Quanto a me v'afficuro ...
Ger. (Vorrebbe eatrare nel fuo appartamento . ma non
vorrebbe passar dinanzi madama, dice a Piccardo.)
Dimoni, Dorval è nella mia camera?

Pic. St., fignore.

Mad. (Accorgendos dell' imbarazzo di Geronte dà addietro.) Passate, passate, o signore. Io non ve l'imped-co.

Ger. (A madama passando, e salutandola.) Padrona mia... La chiudeto questa porta. (entra nel suo (appartamento, Piccardo lo segue.

## S C E N A XXL

### Madama Sola.

He stramo carattere! ma non è ciò quel, che più m' inquieta. Ciò che più m'assinge si è il turbamento di mio marito, sono le parole d' Angelica. Io dubito, temo, vorrei conoscere la verita, e tremo di penettraria.

Fine dell' Auto primo.

e acu Aus prime.

## ATTO SECONDO.

## SCENA PRIMA.

Geronte, e Dorval.

Ger. Andiamo a giuocare, e non me ne parlate più,

Ger. Di uno sciocco, d'un vigliacco, ch'è lo schiavo di

sua moglie, e la vittima della sua vanità. (vivamente. Dor. Meno collera, mio caro amico, meno collera.

Ger. Eh voi con la vostra flemma mi fareste arrabbiare.

Dor. Io parlo per bene.

Ger. Prendete una sedia. (fiede.

Dor. Povero giovane! (d'un tuono compassionevole frat-

( tanto, che accosta la sedia.

Ger. Vediamo questo punto di jeri.

( fempre d' un tuono : Dor. Voi lo perderete.

Ger. Forse, che no. Vediamo. Dor. Vi dico, che lo perderete.

Ger. No. Ne sono ficuro.

Dor. Se voi non lo soccorrerete, lo perderete assolutamente.

Ger. Chi?

Dor. Voltro nipote .

Ger. Eh, ch' io parlo del giuoco. Sedete. ( con ardore. Dor. Io giuocherò volontieri, ma prima ascoltatemi.

Ger. Mi parlerete tuttavia di Dalancour?

Dar. Porrebbe effere.

Ger. Non vi ascolto.

Dor. Dunque voi l'odiate?

Ger No, fignore. Io non odio nessuno.

Dor. Ma se non volete ...

Ger. Finitela, giuocate, Giuochiamo, o ch'io me ne vo. Dor. Una parola sola, ed ho finito.

Ger. Che pazienza!

Dor. Voi avete delle facoltà.

Ger. Sì, grazie al cielo.

Dor. Più del vostro bisogno. Ger. Si, ne ho ancora per servire li miei amici.

Dor. E non volete dar nulla a vostro nipote?

Ger. Neppure un quattrino.

Dor. In conseguenza ...

Ger. In conseguenza?

Dor. Voi l'odiate.

Ger. In conseguenza voi non sapete ciò, che vi dite. lo odio, detesto la sua maniera di pensare, la sua cattiva condotta. Il dargli del danaro non servirebbe, che a fomentare la sua vanità, la sua prodigalità, le sue follie. Ch'egli cangi fistema, io lo cangerò parimenti con lui. Io voglio, che il pentimen-

#### ATTO SECONDO. 27

to meriti il beneficio, e non che il beneficio impedisca il pentimento.

Dor. (Dopo un momento di filenzio fembra convinto, e dice con molta dolcezza.) Giuochiamo, giuochiamo.

Ger. Giuochiamo,

Dor. Io ne sono afflitto .

Ger. Scacco al re.
Dor. E questa povera ragazza!

Ger. Chi? Dor. Angelica.

Ger. Ah, per lei! ... Questa è un'altra cosa. Parlatemi di lei. (lascia il siucco.

di lei.

Dor. Ella dee ben soffrire frattanto.

Ger Ci ho pensato, ci ho provveduto. La mariterò. Dor. Bravissimo. Lo merita bene.

Ger. Non è una giovanetta di molta buona grazia?

Dor Si.

Ger. Fortunato quello, che l'avrà. (riflette un momento, indi chiama.) Dorval.

Dor. Amico. Ger. Udite .

Dor. Che c'è?

Ger. Voi siete mio amico.

Dor. Ne dubitate?

Ger. Se la volete, io ve l'accordo.

Dor. Chi?

Ger. Si, mia nipote.

Dor. Come?

Ger. Come, come ! fiete sordo? Non m'intendete? ( vivamente. ) Io parlo chiaro. Se la volete, ve l'accordo.

Dor. Ah, ah.

Ger. E se la sposate, oltre la sua dote, le donerò cento mille lire del mio. Eh? Che ne dite?

Dor. Mio caro amico, voi mi onerate.

Ger.

( giuocando.

{ giuocando .

( giuocando .

( alzandofi.

Ger. So chi siete. Sono sicuro di formare in questa gui sa la felicità di mia nipote.

Dor. Ma ...

Ger. Che?

Dor. Suo fratello.

Ger. Suo fratello! suo fratello non c'entra. A me tocca il disporre di lei ... La legge ... Il restamento di mio fratello ... Io ne sono il padrone. Orsù sbrigatevi, decidete sul fatto.

Dor. Ciò, che mi proponete non è cosa da risolversi su due piedi. Voi siete troppo impetuoso.

Ger. Io non ci veggo alcuna difficoltà. Se l'amate, se la stimate, se ella vi conviene è fatto tutto.

Dor. Ma ....

Ger. Ma, ma! ... udiamo il voltro ma.

Dor. Vi par poco la sproporzione da sedici a quarantacinque anni?

Ger. Niente affatto. Voi fiete ancora giovane, ed io conosco Angelica. La non è una telta sventata.

Dor. Ella potrebbe avere qualche altra inclinazione.

Ger. Non ne ha alcuna.

Dor. Ne siete ben sicuro?

Ger. Sicurissimo. Presto concludiamo. Io vado a casa del mio notaro, gli so stendere il contratto. Ella è vostra.

Dor. Adagio, mio amico, adagio.

Ger. Ebbene? Come! volete ancora inquietarmi, tormentarmi, annojarmi con la vostra lentezza, col vostro sangue freddo? (rifealdato.

Dor. Dunque vorreste? ...

Ger. SI, darvi una figlia saggia, onefta, virtuosa con cento mille scudi di dore, e cento mille lire di regalo alle sue nozze. Vi fo forse un affronto?

Dor. No, anzi mi fate un onore, cui non merito.

Ger. La vostra modestia in questo momento mi farebbe
dar al diavolo.

(con ardore.

Dor.

Dor. Non vi adirate. Volete, ch' io l'accetti?

Dor. Ebbene, io l'accetto ...

Ger. Davvero?

( con gioja .

Dor. Ma a condizione ...

Ger. Di che t

Dor. Che Angelica v' acconsentirà

Ger. Non avete altre difficoltà?

Dor. Questa sola.

Ger. Voi mi consolate . Io m' impegno per lei .

Dor. Tanto meglio, se ciò è vero.

Ger. Verissimo, ficurissimo. Abbracciatemi, mio caro nipote.

Dor. Abbracciamoci pure, mio caro zio.

#### S C E N A II.

Dalancour , Geronte , e Dorval .

Dal. ( E Nira per la porta di mezzo, vede suo zio. Lo ( ascolta in passando, va verso il suo appartamen-

( to, ma resta alla portà per ascoltario .

Ger. Questo è il giorno più felice della mia vita

Dor. Caro amico, quanto fiete adorabile!

Ger Io men vo a casa del mio notaro. Dentro d'oggidl sarà fatto tutto. Piccardo. (chiama.

#### S C E N A III.

Piccardo, e detti.

Ger. LA mia canna, il mio cappello.

( Piccardo parte.

#### S C E N A IV.

Dorval , Geronte, e Dalancour fulla fua porta .

Dor. FRattanto me n'andrò a casa.

## SCENA V.

Piccardo , e detti .

Pic. (DA al suo padrone la canna, e il cappello, e (rientra.

S C E N A VI

Dorval, Ceronte, e Dalancour alla fua porta:

Ger. No, no, dovete aspettarmi qui. Torno subito.

Dor. Ho da scrivere. Fa d'uopo, ch'io faccia venire il mio intendente, ch'è una lega lontano da Parigi.

Ger. Andate nella mia camera, scrivete, inviate la lettera per Piccardo. Sl. Piccardo andrà a portarla in persona. Piccardo è un giovane dabbene, savio, fedele. Talvolta lo sgrido, ma gli voglio bene.

Dor. Via: dacchè volete affolutamente così, scriverò nella vostra camera.

Ger. Anche quelta è fatta.

Dor. Sì, ci fiamo convenuti.

Ger. In parola d'onore? (prendendolo per la mano.

Dor. In parola d'onore. (dandogli la mano.

Ger. Mio caro nipote! (parte.

Dor. ( All' ultima parola mostra gioja.

SCE-

#### S C E N A VII.

## Dalancour, e Dorval.

Dor. (IN verità, tutto ciò che m'avvenne, mi pare un sogno. Io maritarmi, io che non ci avea mai pensato!) (da se.

Dal. Ah, mio caro amico, io non so come dichiararvi la mia gratitudine.

Dor. Sopra di che?

Dal. Non ho io udito ciò, che diffe mio zio 7 Mi ama, mi compiange. Egli va adello a casa del suo notaro. Vi ha data la sua parola d'onore. Vedo benifiimo quanto avete fatto per me. Io sono l'uomo più 
avventurato del mondo.

Dor. Non vi lufingate tanto, mio caro amico. Fra le dolci cose, cui v' immaginate, non ve n'ha pur

una di vera.

Dal. Ma come?

Dor. Io spero bene col tempo di potervi essere utile presso di lui, ed avrò quindi innanzi parimenti un titolo d' avvantaggio per interessami a vostro favore, ma fino ad ora...

Dal. Sopra di che vi died egli dunque la sua parola di onore? (con ardore.

Dor. Vel dico subito. Egli mi fece l'onore di propormi vostra sorella in isposa.

Dal. Mia sorella! L'accettate voi? (con gioja. Dor. Si, se ne fiete contento.

Dal. Voi mi colmate di giubilo, mi sorprendete. Per la dote vi è noto attualmente il mio stato.

Dor. Sopra di ciò ne parleremo.

Dal. Mio caro fratello, lasciate, ch' io v' abbracci con tutto il cuore.

Dor.

Dor. Mi lufingo, che vostro zio in questa occasione...

Dal. Ecco un legame, cui dovrò la mia felicità. Io ne
avea il più grande bisogno... Sono stato a casa del
mio proccuratore, e non l'ho trovato.

#### S C E N A VIII.

# Madama Dalancour, e detti.

Dal. AH! madama ... (vedendo fua moglie: Mad. Io vi attendeva con impazienza. Ho udita la voftra voce ... (a Dalancour.

Dal. Eccovi, o mia moglie, il fignor Dorval. Io vel presento in qualità di mio cognato, e come sposo d'Angelica.

MadSi? (con gioja.

Dor. Io sarò pienamente contento, o Madama, se la mia felicità potrà meritare la vostra approvazione. Mad.Signore, io ne sono lietissima. Mi rallegro con voi

di tutto cuore. (Che mi diss'ella dunque del cattivo stato di mio marito?) (a parte.

Dal. Mia sorella lo sa? (a Doryal.

Mad. (Dunque quello, che fece questo matrimonio non fu Dalancour?) (da se.

Dal. Volete voi, ch' io la faccia venire?

Dor. No. Converrebbe prevenirla. Potrebbe effervi ancora una difficoltà.

Dal. Quale?

Dor. Quella della sua approvazione.

Dal. Non temete di nulla. Io conosco Angelica, e poi ...
il vostro stato ... il vostro merito ... Lasciate sate
a me. Parlerò io a mia sorella.

Dor. No, caro amico, di grazia. Non gualtiamo la cosa. Lasciamo fare al fignor Geronte.

Dal. Dal. Come volete.

Mad. ( Non intendo nulla. )

( da fe.

Dor. Ío palío nell' appartamento di voltro zio per iscrivere. Egli me l'ha permefío, anzi m'ha ordinato espreflamente d'aspettarlo colà. Senza cerimonie. Noi ci rivedremo quanto prima. (antra nell'appartament-(to di Gronne).

#### SCENA IX.

#### Dalancour, e Madama,

Mad. P Er quanto io veggo, non fiete voi quello, che marita vostra sorella;

Dal. La marita mio zio.

(imbarazζαιο.

Mad. Ve n' ha egli parlato vostro zio? Vi ha chiesto il

voltro consenso?

Dal. Il mio consenso? Non avete veduto Dorval? Non me l' ha egli detto? Non fi chiama ciò un chiedere il mio consenso? (un po rifcallato. Mad Si quella è una gentilezza per parte el fignor Dor.

Mad. Si, questa è una gentilezza per parte del signor Dorval: ma vostro zio non vi ha detto nulla. ( un po' ( vivamente.

Dal. Cio vuol dire, che . . . ( imbarazzato. Mad. Ciò vuol dire, ch'egli non ci conta un zero.

Dal. Ma voi prendete tutto in cattiva parte. Ella è una cosa terribile. Voi fiete insopportabile. ( rifcaldato.

Mad. (Un po' afflitta.) Io insopportabile! voi mi trovate insopportabile! (con molla teneretta.) Ah, marito mio; questa è la prima volta, che vi è uscita di bocca una espression simile. Fa d'uopo, che abbiate dei gran dispiaceri per dimenticarvi a tal segno del vostro dovere.

Dal. (Ali pur troppo dice il vero. ) Mia cara moglie, vi chieggio perdono di tutto cuore. Ma voi cono-Il Burbero benefico. C scete scete mio zio, volete, che noi l'irritiamo d'avvantaggio? Volete, ch' io pregiudichi mia sorella? Il paritio è boono, non c'è nulla da dire. Mio zio lo ha sceto. Tanto meglio. Ecco un'imbarazzo di meno per voi, e per me.) 20n tarporto a Mad.

Mad. Andiamo innanzi. Mi piace, che voi prendiate la cosa in buona parte. Vi lodo, e v'ammiro. Ma permetteremi di fare un rificilo. Chi fi prenderà l'eperfitero de preperativi necessari per una giovine, che si fa sposa? Se ne incaricherà vostro zuo? Sarebbe ciò conveniente, sarebbe oneste.

Dal. Avete ragione. Ma ci resta ancora del tempo. Ne parleremo.

Mad. Uditemi. Voi lo sapete, so amo Angelica. Questa ingrata non meriterebbe, ch'io mi prendessi verun pensiero di lei, ma finalmente è vostra sorella.

Dal. Come! Voi chiamate mia sorella un'ingrata! Perchè?

Mad. Per ora non ne parliamo. Io le chiederò a quattr' occhi una spiegazione, e poi . . .

Dal. No, voglio saperlo.

Mad. Abbiate sofferenza, mio caro marito.

Dal. No, vi dico, che voglio saperlo.

Mad. Dappoichè volete così, fa d'uopo l'appagarvi.

Dal. ( Cielo! tremo sempre . ) ( da fe.

Mad. Vostra sorella . . .

Dal. Proseguite.

Mad. Io la credo troppo del partito di vostro zio.

Dat. Perche ?

Mad. Ella ebbe a dire a me, a me stessa, che li vostri al

Dal. I miei affari in disordine?... Le credete voi?

Mad. No, ma mi ha parlato in maniera da farmi credere
ch'ella sospetta, ch'io ne sia stata la cagione, o

per lo meno, che vi abbia contribuito.

Dal.

Dal. Voi ? Ella sospetta di voi ? ( ancora più rifcaldato ! Mad. Non vi adirate, mio caro marito. Io vedo bene. ch'essa non ha il suo buon giudizio.

Dal. Mia cara moglie! ( con passione. Mad. Non m'affliggete. Per me, credetemi non ci penso più. Tutto viene da lui. Voltro zio è la cagione di tutto.

Dal. Eli no. Mio zio non è di cattivo cuore.

Mad Non è egli di cattivo cuore? Cielo! Che v'ha di peggio al mondo di lui? Anche poco fa non mi ha fatto vedere ... ma gli perdono.

# SCENA

#### Un lacche, e Dalancour.

Lac. Dignore, fu recata per voi questa lettera. Dal. Dammela. ( agitato prende la lettera . Lac. ( Parie . )

# N A

# Dalancour, e Madama.

Ediamo . ( a parte, ed agitato . ) Questo è carattere del mio procuratore. ( apre la lettera. Mad. Cosa 'vi scrive?

Dal, Lasciatemi per un momento. ( egli si ritira in dis-( parte , legge piano , e mostra dispiacere . Mad. (Vi sarebbe forse qualche disgrazia?) ( a parte.

Dal. ( Io sono perduto. ) ( dopo aver letto . Mad. (Il cuore mi palpita.) ( a parte. Dal. (Mia povera moglie! Che sarà di lei?... Come potrò dirglielo? ... Ah! Non he coraggio ... )

Mad. Mio caro Dalancour! Ditemi, che c'è? Fidatevi di voftra

voltet moglie. Non sono io la miglior amica, che abbiate? piangendo. Dal. Prendete. Leggete... Questo è il mio stato. (le (dd la lettera, e parte.

#### S C E N A XII.

# Madama fola.

O tremo. ( legge. ) Signore. Tutto è perduto. I creditori non hanno voluto fottoscrivere . La sentenza fu confermata. Vi s'intimerà quanto prima . State bene in guardia, mentre il vostro arresto è ordinato ... Che lessi ... che intesi !... Mio marito ... indebitato ... in pericolo di perdere la libertà!... Ma come mai è possibile?... Egli non giuoca . Egli non ha cattive pratiche. Egli non è amante d'un lusso eccedente ... Per colpa sua ... Sarebbe dunque per colpa mia ? . . . Oh Dio , qual infaulto raggio m'illumina ! I rimproveri di Angelica, l'odio del fignor Geronte, il disprezzo, cui egli dimostra di giorno in giorno contro di me . . . Mi si squarcia la benda dinanzi gli occhi. Io vedo il fallo di mio marito, vedo il mio. Il suo troppo amor l'ha sedotto, la mia inesperienza m' ha abbagliata . Dalancourè colpevole, ed io lo sono forse al pari di lui... Ma qual rimedio a questa situazione crudele ?... Suo zio solo . . . sì ... suo zio potrebbe rimediarvi... Ma Dalancour sarebbe egli in istato in questi momenti d' abbattimento, e di dolore . . . Ah! s' io ne fui la cagione . . . sebbene involontaria... perchè non andrò io medefima?... Si... Quando dovessi ancora gettarini ai suoi piedi ... Ma ... con questo carattere aspro intrattabile potrò io lusingarmi di piegarlo?... Andrò io ad espormi ai suoi sgarbi . . . Ah! 'che importa? E che

che sono tutte le mie umiliazioni nello stato orribile di mio marito?... Sì, vi corro... Questa sola idea dee darmi coraggio. ( ella vuol andarsene nell'appar-( tamento di Geronte .

#### SCENA XIII.

Marinccia, e dettà .

Adama, che fate voi quì? Il fignor Dalancour s'abbandona alla disperazione. Mad. Cielo! Io volo in suo soccorso. ( parte.

# SCENA

Martuccia fola.

CHe sventure! che disordine! se è vero, ch'ella ne sia la cagione, merita bene . . . Chi veggo ?

# SCEN

Valerio, e detta.

Mar. Dignore, che venite voi a far qui? Avete ben iscelto un cattivo momento. Tutta la casa è attualmente immersa nel dispiacere.

Val. Già ne dubitava. Ritorno in questo momento dal Proccuratore del fignor Dalancour. Io gli ho offerta la mia borsa, ed il mio credito.

Mar. Questo è un oprar virtuoso. Nulla più generoso della vostra azione.

Val. Il fignor Geronte è in casa?

Mar. No il servitore m' ha detto, che l' avea veduto col suo notaro. Val.

Val. Col suo notaro ?

Mar. Si. Egli ha sempre qualche affare . Volevate forse parlargli?

Val. Si. Voglio parlare con tutti . Io veggo con pena il disordine del fignor Dalancour. Son solo, ho delle facoltà, ne posso disporre. Amo Angelica, vengo ad offrirgli di sposarla senza dote, e di dividere seco lei il mio stato, e la mia fortuna.

Mar. La risoluzione è ben degna di voi . Nulla più di essa mostra la stima, l'amore, la generosità.

Val. Credete voi, ch' io potessi lusingarmi?...

Mar. Si; tanto più, che madamigella gode il favore di suo zio, e ch'egli vuole maritarla. ( con gioja. Val. Vuole maritarla?

Mar.Sl.

Val. Ma se vuole maritarla, vorrà parimenti effer egli solo il padrone di proporle il partito.

( dopo un momento di silenzio. Mat. Potrebbe darfi . Val. È forse questa una consolazione per me . Mar. Perchè no ? .... Venite, venite madamigella .

( ad Angelica, che s' inoltra spaventata.

# Angelica , e detti .

Ang. 10 sono tutta spaventata. ( ad Angelica. Val. Che avete madamigella? Ang. Il mio povero fratello . . .

Mar. Sta ancora così?

Ang. Un poco meglio. Egli è alquanto più tranquillo. Mar. Udite, udite madamigella. Questo Signore mi ha dette cose consolanti per voi, e per vostro fratello . Ang. Anche per lui ?

Mar. Se sapelte il sagrifizio, che è dispolto di fare!

( gendosi ad Angelica.

Mar. Ma converrà parlarne al signor Geronte.

Ang. Cara amica, se voi voleste prendervi questo incomodo.

Mar. Volentieri. Che dovrò dirgli?... Vediamo... Configliamo... Ma sento alcuno. (corre verfo l'appartamento del fignor Geronte.) È il fignor Dorval.
(a Valerio.) Non vi fate vedere. Andiamo nella
mía camera, e parietemo a noftro bell'agio.

Val. Se vedete vostro fratello... (ad Angelica.

Mar. Eh andiamo, fignore, andiamo. (l'allontana, e
(parte con lui.

#### CENA XVII.

# Angelica, poi Dorval.

Ang. ( He faro io qui col fignor Dorval?... Posso andarmene..) ( & a. fe.

Dor. Madamigella, madamigella ( & d. Angelica, che fla
( etc. partire.

Ang. Signore .

Dor. Avete veduto il vostro signor zio? V'ha egli detto nulla?

Ang. L' ho veduto questa mattina, o fignore.

Dor. Prima che uscisse di casa?

Ang. Sì, fignore.

Dor. E ritornato?

Ang. Non, fignore.

Dor. Buono! (La non sa ancora nulla.)

Ang. Signore, vi chiedo scusa. Evvi qualche novità, che mi riguardi?

Dor. Voltro zio vi vuol bene .

Ang.

Ang. E tanto buono . ( con modestia . Dor. Egli pensa a voi . ( Seriamente . Ang. Questa è una fortuna per me . Dor. Egli pensa a maritarvi. Ang. ( Mostra modestia. ) Dor. Eh? Che ne dite? Ang. ( Come fopra. ) Dor. Avreste voi piacere di maritarvi? Ang. Io dipendo da mio zio. ( con modestia . Dor. Volete, che vi dica qualche cosa di più? Ang. Ma . . . Come più vi piace , fignore . ( con un po-( co di curiofità. Dor. La scelra dello sposo è di già fatta. Ang. (Oh cielo! ... Tremo tutta. ) ( da se. Dor. ( Mi pare di vederla contenta. ) ( da se. Ang. Signore, ardirò di chiedervi ... ( tremando. Dor. Che, madamigella? Ang. Lo conoscete voi quello, che m'è destinato? Dor. Si, lo conosco, e lo conoscete voi pure. Ang. Io pure lo conosco? ( con un poco di gioja. Dor. Certamente; voi lo conoscete. Ang. Signore, avrò io il coraggio ... Dor. Parlate madamigella . Ang. Di chiedervi il nome di questo giovane? Dor. Il nome di questo giovane ? Ang. Sl, se voi lo conoscete. Dor. Ma se egli non fusse tanto giovane? ( da fe con agitazione. Ang. ( Cielo! ) Dor. Voi fiete saggia ... dipendete da vostro zio ... Ang. Credete voi, signore, che mio zio voglia sagrificarmi? ( tremando . Dor. Che intendete voi per questo sagrificarvi? Ang. Ma ... senza il consenso del mio cuore ... Mio zio è sì buono ... Chi mai potrebbe avergli dato questo configlio, chi avrà mai proposto questo partito? ( con paf.

( con paffione.

Dor. Ma questo partito ... madamigella ... E s'io fossi quello? ( un poco punto .

Ang. Voi fignore?... Il ciel lo volesse. ( con gioja . Dor. Il ciel lo volesse? ( contento .

Ang. Si. Io vi conosco . Voi fiete ragionevole, fiete senfibile, mi fido di voi. Se avete dato a mio zio questo consiglio, se gli avete proposto questo partito, spero, che ritroverete ancora la maniera di farlo cangiar di parere.

Dor. ( Eh., ch. Non c'è male. ) ( da fe. ) Madamigel-( ad Angelica. Ang. Signore . . . ( afflitta .

Dor. Avreste voi il cuor prevenuto?

Ang. Ah , fignore . . .

Por. V' intendo .

Ang Abbiate pietà di me.

Dor. ( Io l'avea ben detto, l'avea ben preveduto . Buon per me, che non ne sono innamorato, ma incominciava a prendervi un poco di gusto.)

Ang. Signore, non mi dite nulla?

Dor. Ma, madamigella . . .

Ang. Avreste voi forse qualche premura particolare per quello, cui vorrebbero darmi?

Dor. Un' poca.

Ang. V' avverto, ch' io l' odierò. ( con passione, e cost. Dor. (Povera ragazza! mi piace la sua fincerità. ) ( da fe. Ang. Deh! fiate compaffionevole, fiate generoso.

Dor, Sì, madamigella ... sì lo sarò ... vel prometto . Io parlerò a vostro zio in vostro favore, e farò ogni possibile, perchè siate soddisfatta. ( con gioja.

Ang. Oh quanto mi fiete caro ! Dor, Poverina!

Ang. ( Con trasporto. ) Voi siete il mio benefattore, il mio protettore, il mio padre. ( lo prende per mano .

Dor. Mia cara ragazza!...

#### S C E N A XVIII

# Geronte , e detti .

621. Benissimo, benissimo. Coraggio. Bravi, figli miei, bravi. Sono di voi contentissimo. (alla sua manie. (ra con brio. Ang. (Si ritira tutta mortificata.)
Dor. (Sorride.)
Ger. Come I La mia presenza vi fa paura? Io non condanno premure, che sono leggitime. Tu hai fatto bene, o Dorval, a prevenirla. Su via, madamigella abbracciate. il vostro sposo.
Ang. Che intendo?
Dor. (Eccomi scoperto.) (costernidado.

Ger. Che seena è questa? Qual modelhi nior di proposito? Quando io non ci sono t'accosti, e quando ginngo t'allontani? Avvicinati. (ad Angelica con ardore.) Su via, avvicinatevi anche voi. (a Dorvat (in collera)

Dor. Colle buone, mio amico Geronte. Gridenda. Ger. Ah! Ridete? La sentite la vostra felicità. Ch' io voglio ben che si rida, ma non voglio, che mi si faccia andar in collera. M'intendete, signor bocca ridente? Venite qui, e ascolatemi).

Dor. Ma ascoltate pur voi .
Ger. Avvicinatevi . ( ad Angelica , e vuol prenderla per

da guoco di me. ( la prende per mano, e le sforça ad avançarf în mezzo, alla scena , poi fi volge a Dorvel, e gli dice con una spezie di brio . ) La non puù scapparmi .

Dor.

Dor. Almeno lasciatemi parlare .

Ger. Zitto .

( vivamente.

Ang. Mio caro zio . . .

Ger. ( Vivamente. ) Zitto . ( egli cangia tuono , e dice tranquillamente. ) Sono stato dal mio notaro , ho disposto il tutto, egli ha stesa la minuta alla mia presenza, la porterà qui quanto prima, e noi sottoscriveremo.

Dor. Ma se voleste ascoltarmi.

Ger. Zitto. Per la dote mio fratello ha fatta la debolezza di lasciarla fra le mani di suo figlio. Io non dubito, che non ci sia per essere dal canto suo qualche oftacolo, ma ciò non m' imbarazza. Quelli, che avranno con lui degli affari gli avranno mal fatti, la dote non può perire, e in ogni caso io me ne fo mallevadore.

Ang. ( Non posso più. ) Dor. Tutto va benissimo, ma. . .

( a parte ... ( imbarazzato .

( guardando Angelica.

Ger. Ma che?

Dor. Madamigella avrebbe a dirvi sopra di ciò qualche

Ang. Io . fignore?

( in fretta, e tremando.

Ger. Vorrei bene, ch'ella trovasse qualche cosa a ridire sopra ciò, ch'io fo, sopra ciò, ch'io ordino, e sopra ciò, ch' io voglio, Ciò, ch' io voglio, ciò ch' io ordino e ciò ch'io fo, lo fo, lo voglio l'ordino tutto per bene. M' intendi?

Dor. Parlerò dunque io medefimo.

Ger. Che avete a dirmi?

Dor. Che mi rincresce, ma, che questo matrimonio non può effettuarfi.

Ger. Cospetto! ( Angelica s'allontana tutta spaventata. Dorval parimenti dà due passi addietto. ) Voi m'avete data la vostra parola d'onore. ( a Dorval.

Dor. Sl; ma con patto . . .

Ger. Sarebbe forse quest'impertinente? ( volgendosi verso Angelica. ) S' io potessi crederlo. Se ne avessi alcun dubbio. ( la minaccia.

Dor. No, fignore, Avete totto. (feriofamente. Ger. Siete voi dunque, che mi mancate... (volgendofi (verfo Doryal.

Ang. (Coglie il momento, e fugge.)

# S C E N A XIX.

# Dorval, e Geronte,

Ger. He abusate della mia amicizia, e del mio affetto per la vostra persona? ( continua a parlare con ( Dorval.

Dor. Ma udite le ragioni . . . (alzando la voce. Ger. Che ragioni , che ragioni ? Non c'è ragione. Iosono un'uomo d'onore, e se lo fiete voi pure, animo, subito. (volgendofi chiama . ) Angelica .

Dor. ( Che diavolo d' uomo! Egli mi farebbe violenza sul fatto. ) ( fuggendo .

## SCENA XX.

# Geronte Solo.

Dov'è andata?... Angelica... Elà, C'è nessuno?...
Piccardo... Martuccia... Pietro... Cortese...
Ma la ritroverò. Voi siete quello, con cui voglio...
(si volge non vede più Dorval, resta immobile...)
Come... Egli mi pianta così? (chiama...) Doval anico... Dorval... Ani Indegno! ingrato!... elà, c'è nessuno?... Piccardo.

Piccardo , e detto ,

Pic. Dignore.

Ger. Briccone ! Non rispondi ?

Pic. Perdonate, fignore. Eccomi,

Ger. Disgraziato! T' ho chiamato dieci volte.

Pic. Mi rincresce, ma ...

Ger. Dieci volte disgraziato . . .

Pic. (Egli è ben rabbioso qualche volta.) ( a parte in ( collera .

Ger. Hai veduto Dorval?

Pic. Sì, fignore.

( brufcamente.

Ger. Dov'è?

Pic. E' partito.

Ger. Come ? E partito ? Pic. È partito come si parte.

( bruscamente.

Ger. Ah! ribaldo . . . Così si risponde al suo padrone? ( in collera grande lo minaccia, ed il fa dar addietro.

Pic. Signore, datemi la mia licenza. ( rinculando d'un aria ( eftrem imente adirata . Ger. La tua licenza, sciagurato! ( lo minaccia, e lo fa

rinculare. Piccardo rinculando, cade fra la fedia, ed il tavolino. Geronte corre in suo soccorso, e lo rialza .

Pic. Ah ... ( s' appoggia al guanciale della fedia , e moftra. molto dolore.

Ger. Che c'è, che c'è?

Pic. Sono ferito, fignore. M' avete stroppiato.

Ger. Oh mi dispiace! ... Puoi tu camminare? ( a Pic.

Pic. ( Sempre in collera . ) Credo di sì , signore . ( si pro-( va , e cammina male .

Ger. Vattene . ( bruscamente. Pic.

Pic. S'gnore, voi mi discacciate. (mortificaté. Ger. (Vivamente.) No, va a casa di tua moglie, che ti medichi, (cava la fua borfa, e vuol dargti del denaro.) Prendi per farti curare. Pic. (Qual padrone!) (a parte intenerio.

Pic. (Qual padrone!) (a parte intenerito.

Ger. Prendi. (dandogli del denaro.

Pic. Eh no, fignore... Io spero, che non sarà nulla.

Pic. Eh no, fignore... Io spero, che non sarà nulla.

( con modestia.

Ger. Prendi, ti dico.

Pic. Signore . . . (ricufandolo per civiltà .

Ger. Come! Tu rifiuti il mio denaro . . lo rifiuti per orgoglio, per dispetto , e per odio? . . . Credi tu , che io l'abbia fatto a bella posta? . . Prendi questo

danaro, prendilo. Animo, non mi far arrabbiare.

( rifcaldato.

Pia Nine v' adirate. o fignore. Vi ringrazio della voftra

Pic. Non v'adirate, o fignore. Vi ringrazio della vostra bontà. ( prendendo il denaro.

Ger. Va subito.

Pic. S), signore. (cammina male.

Pic. Sì, fignore. Cer. Va adagio.

Pic. Sl, fignore.

Ger. Aspetta aspetta. Prendi la mia canna.

Pic. Signore . .
Ger. Prendila, ti dico . Voglio cosl .

Pic. ( Prende la canna, e parsendo dice.) Che bontà!

#### S C E N A XXII.

## Geronte, e Martuccia.

Ger. Questa è la prima volta in vita mia che... Mavledetto il mio caldo ... (passegnando a gran passes). E' Dorval, che m' ha fatto andare in collera... Mar.

# ATTO SECONDO: 47

Mar. Signore, volete pranzare?

Ger. Il diavolo, che ti porti. ( corre e si chiude nel suo ( apparamento.

# S C E N A XXIII.

Martuccia fola.

Bella! bellifilma! egli è sulle furie. Oggi per Angelica non è è caso di nulla. Tanto fa, che Valerio se ne vada. ( parie.

Fine dell' Atto Secondo .



# ATTO TERZO.

SCENA PRIMA.

Piccardo, e Mariuccia. Piccardo entra per la porta di mezzo, Mariuccia per quella di Dalancour.

Mar. Come! Siete di già ritornato?

Pic. (Con la canna del fuo padrone.) SI, vado un por zoppicando, ma non è nulla. La paura è stata più grande del male. Egli non meritava il danaro, cui mi diede il padrone per farmi curare.

Mar. Via, via. Anche le disgrazie talvolta sono giovevoli.

Pic. ( Con aria contenta. ) Povero padrone! per mia se que-

una gamba glie l'avrei perdonato.

Mar. Egli è d'un cuore.... Peccato ch'abbia sì brutto di-

fetto .

Pic. E qual' è quell' uomo senza difetti ?

Mar. Andate, andate a trovarlo. Sapete voi, ch'ei non

Pic. E perchè ?

Mar. Vi sono figlio mio, delle cose, delle cose terribili in questa casa.

Pic. So tutto. Ho incontrato vostro nipote, e m'ha raccontato il tutto. Questo è il motivo, per cui mi vedete di ritorno sì presto... Il padrone lo sa?

Mar. Credo di no .

Pic. Ah! Quanto ne sarà travagliato!

Mar. Certamente... E la povera Angelica?

Pic. Ma. Valerio?

Mar. Valerio? Valerio è qui tuttavia. Egli non ha voluto partire, E'ancora nell'appartamento del fignor Dalancour. Fa cortaggio al tratello, guarda la sorella, consola madama. L'uno piange, l'altra sospira, l'altra fi dispera. Quell'è una confusione, una vera confusione.

Pic. Non v'eravate voi impegnata di parlare al padrone?

Mar. Si, gli avrei parlato ; ma al presente è troppo in collera.

Pic. Vado a ritrovarlo, vado a riportargli il suo bastone. Mar. Andate, e se vedete la burrasca alquanto calmata,

ditegli qualche cosa dello stato infelice di suo nipote.

Pic. Si, gliene parlerò, e vi saprò dir qualche cosa . (apre (piano, entra nell'appartamento di Geronte, e chiu-

. Mar. Sì, mio caro amico. Andate piano.

Il Burbero benefico.

SCE-

( de la porta.

#### T T.

# Martuccia fola.

Uesto Piccardo è un giovine dabbene, dolce, civile, servizievole. Egli è il solo, che mi piaccia in questa casa. Io non fo sì facilmente amicizia con chiccheffia.

# N A

## Dorval , e detta .

Dor. L'Bbene, Martuccia? (parlando baffo, e forridendo. Mar. Umiliffima serva, fignore.

Dor. Signor Geronte è più in collera?

Mar. La non sarebbe cosa straordinaria se gli fosse passata. Voi lo conoscete meglio d'ogni altro.

Dor. Egli fi è bene sdegnato contro di me come va! Mar. Contro di voi, fignore ? Egli fi è adirato contro di voi ?

Dor. Senza dubbio, ma non è nulla. Io lo conosco Scommetto, che se vado a trovarlo egli sarà il primo a gettarmifi al collo. ( ridendo, e parlando sempre.

Mar. Niente più facile. Vi ama, vi stima, voi siete il suo unico amico. La è una cosa fingolare... Un uomo ficcome lui tutta furia!... e voi, fia detto con rispetto, fiete l'uomo più flemmatico di questo mondo.

Dor. Appunto per questa ragione la nostra amicizia fi è conservata in lungo tempo.

Mar. Andate, andate a trovarlo.

Dor. No, è troppo presto. Io vorrei prima vedere madamigella Angelica. Dov'è? Mar.

#### ATTO TERZO.

Mar. Con suo fratello . Le sapete voi tutte le disgrazie di suo fratello? ( con passione .

vagi se ne prendono giuoco , gl'ingrati l'abbando-

Dor. Ah, pur troppo, Tutto il mondo ne parla.

Mar. E che si dice?

( con un' aria penetrata .

Dor. Non si dimanda. Li buoni lo compiangono, li mal-

Mar. Oh cielo . . . E questa povera ragazza?

Dor. E' necessario, ch' io le parli. Mar. Potrei dimandarvi di che fi tratta ? Io m'intereflo tanto per lei, che spero di meritare questa compia-

cenza. Dor. Ho saputo, che un certo Valerio ... ( ridendo.

Mar. Ah , ah . . . Valerio .

Dor. Lo conoscete? Mar. Molto, o signore. Questa faccenda è tutta opera

Dor. Tanto meglio. Mi seconderete?

Mar. Più che volontieri .

Dor. Conviene, ch' io vada ad afficurarmi se Angelica . . .

Mar. E dipoi, se Valerio . . .

Dor. Sì, andrò parimenti in traccia di lui. Mar. Andate, andate nell'appartamento di Dalancour. Voi

farete due cose ad un colpo. ( forridendo . Dor. Ma come?

Mar. Egli è colà .

Dor. Valerio ?

Mar.Si. Dor. Ne ho ben piacere. Vado subito,

Mar. Aspettate, aspettate. Volete, che gli faccia far l' im-

Der. Oh bella ... Farò far l'ambasciata a mio cognato. ( ridendo .

Mar. Voltro cognato?

Dor.

Dor. Si .

Mar. Come ?

Dor. Non sai nulla?

Mar. Nulla.

Dor. Ebbene, lo saprai un'altra volta. ( entra da Dal.

#### SCENA IV.

Martuccia fola.

A Ssolutamente impazzisce.

#### S C E N A V

Geronte, e detta parlando fempre rivolto verso la porta del suo appartamento.

Ger. L'Ermati II. Farò portar la lettera da un altro.
Fermati II... Voglio così. (fivolge a Martuccia.)
Martuccia.

Mar. Signore.

Ger. Va a cercar un servitore, e che egli porti subito quella lettera a Dorval. ( volgendofi verfo la porta del fuo appartamento . ) L'ammalato !... Va tuttatavia zoppicando, e vorrebbe partire. ( a Martuccia. )

Vanne.

Mar. Ma fignore . . .

Ger. Spicciati .

Mar. Ma Dorval .... Ger. Si, a casa di Dorval.

Mar. Fgli è quì.

Ger. Chi?

Mar. Dorval .

Ger. Dove ?

Mar. Quì .

Ger.

( vivamente .

Ger. Dorval è quì?

Mar.Sì, fignore.

Ger. Dov'è?

Mar. Nell' appartamento del fignot Dalancour.

Ger. (In collera.) Nell'appartamento di Dalancour? Dorval nell'appartamento di Dalancour? Ora veggo come iffà la fraccenda... Comprendo tutto (a Martuscia.) Va in traccia di Dorval, digli da mia parte... Ma no ... Non voglio, che tu ci vada in quel maledetto appartamento. Se ci metti piedi ti licenzio sul fatto... Chiama un servitore di quello sciagurato... No, che non venga nelluno... Vacci tu... SI, sì. Ch'egli venga subito subito... Ebbene?...

Mar. Vado, o non vado?

Ger. Vanne. Non mi far impazientar d'avvantaggio.
( Marinecia entra da Dalancour.

# CENA VI.

# Geronte Solo.

SI, ella è coal. Dorval ha penetrato in qual abifio terribile questo disgraziato è caduto. Sì, egli l' ha saputto prima di me, ed io, se non l'avelle detro Piccardo, ne surei ancora all' oscuro... E' così, è così
senz' altro. Dorval teme la parentela d' un uomo perduto. Egli è colà. Forse l'esamina per afficurarsene
maggiormente. Ma perchè non dirintelo?... L' avrei
persuaso, l' avrei convinto... Perchè non me n'ha
parlato?... Dirà forse, che la mia suria non gile n'
ha dato il tempo?... No certamente. Bastava. che
avelse aspertato, che non fosse partico... Is mis collera si sarebbe calmata: ed egli avrebbe potuto parlarmi... Nipote indegno, traditore persido, tu lasi

sagrificati li tuoi beni, il tuo onore; io c'amai, seellerato... SI, c'amai anche troppo, ma ti cantellorato totalmente dal mio cuore, e dalla mia memoria... Vattene di quà, va a perire altrove... Ma dove andrà egli ?... Non me n'importa, non ci penso pià. Sua sorella sola m'interelfa, ella sola merita la mia tenerezza, li miei benefizi. Dorval èmio amico Dorval la sposerà. lo le darò la dove: le donerò tutte le mie facoltà. L'ascierò penare il reo, ma non abbandonerò mai l'innocente.

#### S C E N A VII

#### Dalancour, e detto.

Dal. AH! mio zio. Uditemi per pietà... ( atterrito Ger. Che vuoi? Alza. ( fi volge, e vede Dalancour, Ad ( un paffo indietro.

Dal. Mio caro zio! Voi vedete il più sventurato di tutti gli uomini. Per pietà ascoltatemi. (nella stessa po-

Ger. Alzati, ti dico. ( un poco commosso, ma sempre in ( collera.

Dal. ( In ginocchio . ) Voi, che avete un cuore si generoso, così senfibile, m'abbandonerefte voi per una
colpa, ch'è solamente colpa d'amore, e d'un amore
onefto, e virtuoso? Io, senza dubbio, ho il torto
di non effermi approfittato de voftri configli, d'aver
trascurata la tenerezza voftra paterna, ma, mio caro zio, in nome di quel sangue, cui io deggio la
vita, di quel sangue, che voi tenete meco comune
lasciatevi commuovere, lasciatevi intenetire.

Ger. ( A poco a poco s'intenerisce, e s'asciuga gli oc-

chi nascondendosi da Dalancour, e dice a parte.)

- Dal. Non è la perdita dello staro mio, che m'asfanni, un sentimento più degno di voi misollecita. Egli è l'onore. Soffirete voi l'infamia d'un vosstronipo te t Io noa vi chiedo nulla per noi. Che salvi la mia riputazione, e vi do parola per mia moglie, e per me, che l'indigenza non spaventarà punto il nostri cuori, quando in seno alla miseria avremo per conforto una probità senza macchia, il nostro amore scamblevole, la vostra tenerezza, e la vostra stima.
- Ger. Sciagurato ! . . meriterelti . ma io sono l'uomo debole, quella specie di fauntismo del sangue mi parla in favor d'un'ingrato! . . alzati, traditore, io pagherò li tuoi debiti, ti porrò forse in tal guisa in iltato di farme degli altri!
- Dal. ( Commosso. ) Ah no, mio zio, vi prometto... Vedrete dalla mia condotta avvenire...
- Ger. Qual condotta, sciagurato senza cervello? Quella d' un marito infatuato, che si lascia guidare a capriccio da sua moglie, da una feumina vana, presontuosa, civetta...
- Dal No, vel giuro. Mia moglie non ne ha colpa. Voi non la conoscere.
- Ger. (Ancora più vivamente.) Tu la difendi, tu menti in mia presenza!... guardati bene.... ei vorrebbe poco, che a cagione di tua moglie non ritrattasfi la promella, cui m'hai fitappata di bocca. Si, al la rirratterò... Tu non avrai nulla del mio. Tua moglie! Tua moglie!... Io non possio sosfirila, non voglio vederla.
- Dal. Ah! mio zio, voi mi lacerate il cuore.

#### S C E N A VIII.

# Madama , e detti .

Mad. DEh, fignore ! Se mi credete la cagione de'disordini di voftro nipote, è giufto, che ne porti to
sola la pena. L'ignoranza, in cui ho viffuco fin'
ora, non è, lo veggo, dinanzi a vofti occhi una
scusa, che bafti. Giovane senza esperienza, mi sono
lasciata dirigere da un marito, che amava. Il mondo seppe allertarmi, li cattivi esempj m'hanno sedotta, lo era couteura, e mi cueleva felice... ma
sembro la rea, e questo balta... Purchè mio marito sia degno de' vostri benefiaj, sosetivo al stasle vofiro decreto. Mi staccherò dalle sue braccia. Vi chiedo una grazia soltanto. Moderate il vostr'odiocotro di me. Scusate il mio sesso, la mia età, comparite un marito, che per troppo amore...

Ger, Eh! madama ... credereste voi forse di soverchiarmi?

Mad.Oh cielo! Dunque non v'è più speranza? . . . hh
mio caro Dalancour, io r ho adunque perduto? Io
muojo.

(cade fopra un fossa.)

Dal. ( Corre in suo soccorso. )
Ger. Elà. C'è nissuno? ... Martuccia.

Ger. Elà. C'è nissuno? ... Martuccia. (inquieto, com-

# S C E N A IX.

# Martuccia, e detti .

Mar. L'Ccomi, fignore.

Ger. Guardate là . . . subito . . . andate . . . vedete . . . recategli un qualche soccorso .

Mar. Madama, madama, che c'è?

Ger.

Ger. Prendete, prendete. Eccovi dell'acqua di Colonia.

( dando a Martuccia una boccietta. ) Come va?

( a Dalancour.

Dal. Ah, mio zio!

Ger. (S'accosta a madama, e le dice bruscamente.)
Come state?

Mad. ( Attandoß languidamente, e son una voce facca, ed interrotta. ) Signore, voi avete troppa bontà, onde interessavi per me. Non abbiate riguardo alla mia debolezza. Il cuore vuol fare i suoi moti. Ricupererò le mie forze, partirò, mi rassegnerò alla mia sciagura.

Ger. (S'intenerisce, ma non parla.)

Dal. Ah! mio zio, soffrireste, che... (afflitto. Ger. (Vivamente.) Taci tu. (a Dalancour.) Restate in casa con vostro marito. (a madama bruscamente.

Mad. Ah, fignore!

Dal. Ah, mio caro zio! (con trafporto. Ger. (Con ferietà, ma fenza collera, e prendendoli ambidue per mano.) Uditemi . Li miei risparmj non erano per me. Voi gliavreste un giornotrovati. Eb-

bene, servitevene in questa occasione. La sorgente è esaurita: abbiate giudizio. Se non vi muove la gratitudine, l'onore almeno vi faccia star a dovere. Mad.La vostra bontà...

Dal. La vostra generosità...

Ger. Basta così.

Mar. Signore . . .

Ger. Taci tu, ciarliera.

Mar. Signore, voi fiete in disposizione di sar del bene, nonfarete pure qualche cosa per madamigella Angelica? Ger. A proposito, dov'è?

Mar. Ella non è lontana.

Ger. V'è ancora il suo pretendente?

Mar. Il suo pretendente?

Ger.

Ger. E' corrucciata forse per questo? E' per questo, ché non vuol più vedermi?... Sarebbe egli partito?

Mar. Signore... il suo pretendente... c'è tuttavia.

Ger. Che vengano quì.

Mar. Angelica, ed il suo pretendente?

58

Ger. Si, Angelica, ed il suo pretendente. ( rifcaldato. Mar. Benifimo. Subito fignore, subito. ( avvicinandosi biate timore.) Venite, venite, figli mici, non abbiate timore.

#### SCENA X.

## Valerio , Dorval , Angelica , & detti .

Ger. CHe c'è?... Che vuole qui quest'altro? ( veden-( do Valerio, e Dorval.

Mar. Signore, sono il pretendente, ed il testimonio.

Ger. Avvicinatevi. (ad Angelica.

Ang. Ah! cognata, quanto vi degg'io chieder perdono.

(s' accosta tremando, e parla con madama.

Mar. Ed io pure madama.

Mar. Ed io pure, madama. (a madama. Ger. Venite qui, fignor pretendente... Che c'è? Siete ancora adirato? Non volete venire? (a Doryal.

Por. Parlate con me?

Ger. St, con voi.
Dor. Perdonatemi. Io seuo soltanto il testimonio.

Ger. Il testimonio!

Dor. St. Vi spiego l'arcano... Se m'aveste lasciato par-

Ger. Arcano I... (ad Angelica.) Vi sono degli arcmi?
Dov. Udiremi amico. Voi conoscete Valerio. Egli ha saputi ii disaftri di quella famiglia. E venuto ad offrire le sue facoltà al fignor Dalancour, e la sua mano
ad Angelica. Egli l'ama, è pronto a sposarla senza
dote, e ad afficutarle una contradote di dodici mil-

## ATTO TERZO.

le lire di rendita. M'è noto il vostro carattere, so che a voi piacciono le belle azioni; l'ho perciò trattenuto, e mi son caricato di presentarvelo. (ferio, e rifol,

Ger. Tu non avevi alcuna inclinazione eh? Mi hai ingannato. Ebbene, non voglio che tu lo prenda. Questa è una superchieria d'ambe le parti . Io non la soffiirò giammai.

Ang. Mio caro zio . . . Val. Signore . . .

( piangendo . ( appassionato supplichevole .

Dal. Voi siete al buono . . .

Mad. Voi fiete sì generoso . . .

Mar. Mio caro padrone . . .

Ger. Maledetto il mio naturale! non posso durar in collera quanto ne ho voglia. Io mi schiaffeggerei volontieri. ( tutti insieme ripetono le loro preghiere , e lo ( fordiscono .

Ger. Tacete, lasciatemi ... Che il diavolo vi porti ... Ch' egli la spofi.

Mar Che la sposi senza dote?

Ger. Come senza dote?... Io mariterò mia nipote senza dote? Non sarò forse in istato di formarle la dote?... Conosco Valerio. L' azion generosa, cui venne a proporci, merita una ricompensa. Sì : egli avrà la dote, e le cento mille lire, che ho promesse ad Angelica.

Val. Quante grazie! Ang. Quanta bontà!

Mad. Qual cuore!

Dal. Qual esempio!

Mar. Viva il mio padrone.

Dor. Viva il buon amico. Tutti lo circondano, lo colmano di carezze, e ripetono le

fue lodi . Ger. ( Cerca di liberarfi da loro, e grida forte. ) Zitto,

zitto, zitto ... Piccardo. ( chiama . SCE-

#### SCENA ULTIMA.

Piccardo , e detti .

Pic. Dignore.

Ger. Si cenerà nel mio appartamento. Sono invitati tutti. Dorval, noi frattanto giuocheremo a scacchi.

Fine della Commedia.

# BURLA RETROCESSA NEL CONTRACCAMBIO COMMEDIA DI CINQUE ATTI IN PROSA.

## PERSONAGGI.

Macftro GOTTARDO linajuolo.

PLACIDA sua moglie.

Macftro AGAPITO.

PANDOLFO mercante.

COSTANZA figlia di PANDOLFO.

ROBERTO amante di COSTANZA.

LEANDRO amico di KOBERTO.

BERNARDO ofte.

NARCISO garzone di caffè.

Garzoni dell' ofte .

Servitori.

La Scena si rappresenta in casa di Maestro Gottardo.



## ATTO PRIMO.

SCENA PRIMA.

#### Camera.

## Contardo , e Placida .

Got. E Bene. Cosa c'è? Cos' avete? Dopo sei giorni di matrimonio, cominciate di già a farmi il grogno? Pla. Veramente in questi primi giorni voi mi date gran

ragione di star allegra!

Got. E di me vi potete vui lamentare? Pla. Bella cosa! maritati senza fare un poco di nozze, senza dare un pranzo ne si nostri amici, ne si nostri parenti!

2 Got.

#### LA-BURLA RETROCESSA

Goi. Via, cara la mia Placida, fiate huona. Sapete, che vi, voglio bene. Sapete, che non ho guardaro a spendere quando fi è trattato di mettervi all'ordine con pulita, voi avere degli albit, delle giojette, della biancheria in abbondanza, potete comparir celle altre: se avete voglia di gualche altra cosa ve la fato volentieri, am nom imi parlare di dar da mangiare a nessuno, perche non, l'intendo, e non l'intendor mai.

Pla. E bene dunque, se fiete tisolto di non voler dar da pranzo a nessuno, non è giulto, che noi andiamo dagli altri. Ci fiamo fiati anche rroppo, e non conviene contrarre delle obbligazioni, quando non fi è in caso, o non fi ha volontà di rendere la pariglia.

Got. Benissimo. Per grazia del cielo noi non ne abbiamo di bisogno. Oggi sarà l'ultima volta, ch'io anderò a desnare fuori di casa.

Pla. Ah! oggi ancora dovete andare fuori di casa.

Got. Si, ho dato parola a mio compare Bernardo. Per oggi non posso far a meno; ma vi prometto, che sara l'ultima volta.

Pla. Ed io resterò sola in casa, come una bestia.

Got. Voi se non volete star sola, potete andare da vostra madre.

Pla. Si, sì, anderò da mia madre, per non darvi la spesa di far da pranzo per me.

Goi. Ma voi prendete tutte le cose in finiftra parte; dite, ch' io vi tratto male, e mi pare, che voi mi trattiate peggio.

Pla. Si è vero. Io sono la soffifica, io sono la strava-

Got. Via, se non volete ch'io vada, non anderò.
Pla. No, no; andate pure. Non voglio che dire, che

per causa mia ....

Gos.

Got. Ma vorrei vedervi tranquilla .

Pla, In verità non è si facile, che mi vediate tranquilla. Got. Ma perchè? Cosa faccio per inquietarvi? Volete, che dia da pranzo? Via per contentarvi, lo farò

È tutto questo quello, che vi dà pena?

Pla. Eh se non fosse altro che questo!

Got, Parlate , diremi che cosa avete : se non parlate è

impossibile, ch'io vi capisca.

Pla. Osà io sono una donnà finera, e non voglio aver da rimproverami d'aver tacciuto. Mi fa specie il cambiamento, ch'io vedo in voi di condotta, di genio, di inclinazione, e di temperamento. Una volta voi eravate allegro, gioviale, vi piaceva la compagnia, ed ora dico fra me flessa à impossibile, cha Gottardo fi sia cangiato tutto ad un tratto.

Got. Sapete chi mi ha fatto cangiare?

Pla. Chi?

Got. Voi .

Pla. Io?

Got. S1, voi. Ora ho preso moglie, vi voglio bene, non penso che a voi, non mi curo d'altri divertimenti, ed ecco la ragione del mio cangiamento.

Pla. Se la cosa fosse così, come dite ....

Got. Ella è così ve le giuro.

P.t. El. caro Gottardo, una volta vi pisseva la compagnia delle gonnelle, e non vorrei che oggi fingelle meco di essere diventato un'altro nomo, e poi andafte fitori di casa a divertirvi colle vostre sguajatelle passate.

Got. E' possibile, che possiate pensare ad una simile befitalità?

Pla. Qual premura avete d'andar oggi dal fignor compare?

Got. Perchè gli ho dato parola .

Pla. E perche dargli parola?

got.

Got. Perchè .... mi ha tanto pregato.

Pla. Vi ha pregato! badate bene, che se me n'accorgo, se me n'accorgo, povero voi.

Got. In verità, Placida, voi mi fate torto.

Pla. Orsù, non parliamo altro. Voi andate da vostro compare, ed io anderò da mia madre. Got. Benissimo. Aspettatemi II, che verrò a prendervi

avanti sera.

Pla. Non vi è bisogno, che venghiate a prendermi. Non so venire a casa da me?

Cot. Ma, se fosse tardi, non voglio che venghiate sola. Pla. Io non ho paura di nessuno.

Got. Ed io ho paura, e non voglio, che venghiate sola.

Pla. Bene vi aspetterò. E' meglio ch' so vada subito, perchè mi ha pregato mia madre, che vada quando posso, a tagliarle delle camiscie, e così le farò il piacere, e resto a pranzo da lei.

Got. Bene, andate e salutatela da parte mia, e ditele, che circa al lino, di cui mi ha parlato ... ma no, non le dite niente, che già verrò io a prendervi, e le parlerò.

Pla. Non c'è bisogno che voi venghiate, poiche già può essere, che non mi troviate.

Got. E perchè può effere, che non vi trovi?

Pla. Perchè può essere, che quando ho pranzato ritorni a casa.

Cot. Signora, voi aspettatemi.

Pla. On quest' è bella! non posso venire a casa quando mi pare, e piace?

Got. Signora no, quando vi dico, che m'aspettiate.

Pla. Ecco quì, vuol a suo modo. Mi contende fino le più picciole cose, che non servono a niente, per dispetto, per aftio, per oftinazione.

Got. Io non vi domando cose, che non siano da doman-

dare, e se voi ci avete delle difficoltà, vi sarà sotto qualche niftero.

Pla. Mi maraviglio di voi ....

Got. Datemi la chiave della porta. Pla. La chiave della porta!

Got. Sì la chiave della porta.

Pla. Non avete la vostra chiave? Che bisogno c'è della

Got. Datemela, e non pensate altro,

Pla. Ho capito. Ha paura, ch'io venga a casa. Non son padrona di niente. Ecco la chiave. Si serva come comanda. ( getta la chiave in terra .

Got. E' la maniera questa di darmela? (con flemma. Pla. Povera me? Chi me l'avesse detto ....

Got. Di che?

( placidamente. Pla. Voi non mi volete più bene; voi fiete annojato di me.

Got. Oh via, Placida, non mi dite di queste cose.

Pla. Ingrato. Got. Via la mia Placidina.

Pla. Lasciatemi stare. ( in atto di partire.

Got. Dove andate?

Pla, Da mia madre.

Got. Venite qui avanti d' andar via . Faciamo la pace .

( calmandofi . Pla. La pace?

Got. Sì, la pace. ( la prende per la mano. Pla. Datemi la mia chiave. ( la vorrebbe prender di terra. Got. Oh la chiave poi no .

( l' impedifce . Pla, Oftinato che fiete ! tenetela, non me n'importa niente. Vado da mia madre, Venite, non venite,

fate quel che volete, non ci penso, non me ne cuto; non vo'impazzire per voi . ( parte per la por-( ta di strada, e la chiude.

#### S C E N A II.

#### Gottardo felo.

Got. L'H la Placidina è una testolina bizzarra. Le piacerebbe di poter fare a suo modo. Io le voglio bene; ma voglio esfer sempre marito. Non voleva darmi la chiave. ('la prende di terra, e la mette (ul tavolino ) Voleva venir a casa quando piaceva a lei . Veramente lo non ho niente a temere . E' buona donna, la conosco, ne son ficuro, e potea contentarla. Ma fignor no; quando dico una cosa, voglio che fia fatta. Sia cosa grande, o fia cosa piccola, si ha da fare, quand'io lo dico. Anderò a prenderla da sua madre, e verrà a casa con me. E' partita in collera. Eh niente! con due carezze l' accomodo. E' di buon cuore, mi vuol bene, ma è donna la poverina, è un pocolino oftinata. Si correggerà, si correggerà. ( si batte alla porta di strada.) E' stato battuto . Vediamo chi è .

( va ad aprire :

## S C E N A III.

## Agapito, ed il suddetto.

Aga. Buon giorno, fignor Gottardo.

Aga. Conte state? Come va la vostra salute? Capperil dopo il giorno delle vostre nonze non vi avere più lacciato vedere: "Che vita sate? Sempre in casa, sempre accanto alla moglie? Animo, animo, non vi affettate tanto, che vi è del tempo. Venice a

Got. (Maladetto chiacchierone! non lo posso soffrire.)

Aga, Cosa c'è? Avete qualche cosa, che vi molesta?

Got. No, non ho niente; ma, vedete bene, son maritato. Penso ora a mici affari, più che non facea per avanti.

Aga. Benissimo. Avete ragione, ma qualche volta bisogna un po' divertirs. Come sta la signora Placida? Gos. Sta bene.

Aga. Cran donnina di garbo! gran buona moglie, che vi è tocetata mi consolo esmpre più col mio caro amico Gottardo. Non potevate trovat di meglio. Avete grande obbligazione al fignor Pandolfo, non tanto per il modo, ch' egli vi ha dato di negoziare da voltra polla, quanto per il buon matrimonio, ch' egli vi ha fatto fare. La fignora Placida è una gioja. Vi ha portato in casa bellezzat, egiorentì, bontà, giudizio, e danari. Cosa fi può defiderare di più?

Got. In non defidero niente di più. Sono contentifilmo. Sono obbligato al fignor Pandolfo. Sono flato dicci anni suo lavorante, mi ha sempre voluto bene, tratto quello che ho al mondo lo riconosco da lui, e la maggior obbligazione, chi no gli abbie à quello di averni procurato una moglie, che è effettivamente tutto quello, che di controlla di suono con te tutto quello, che di controlla di suono con te utto quello, che di controlla di suono con te utto quello, che di controlla di suono con te utto quello, che di controlla di suono con te utto quello, che di controlla di suono con te utto quello, che di controlla di suono con te utto quello, che di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di controlla di

Aga. Ma caro amico bisogna un poco divettirla questa sposina.

Got. Si la divertirò.

Aga. In queſti primi giorni almeno, un poco di allegria, un poco di compagnia. Laselate ſare a me. Verrò a trovarvi: verrò con qualcheduno de/noſtri comuni amici. Verremo qualche volta a pranto da voi . Ci divertiramo.

Got.

#### LA BURLA RETROCESSA

- Got. No, no, non vi incommodate. Se votrò divertirmi, saprò io ritrovar il modo.
- Aga. Che? Ricusate voi di dar qualche volta da pranzo ai voltri amici? Nemuneno un pranzo nei primi giorni delle voftre nozze? Scusatemi, un uomo come voi ....
- Got. Un' uomo come me? E chi sono io? Qualche gran fignore?
- Aga. Siete un galant uomo, siete ora un buon negoziante, avete una bottega di lino, che non c'è la compagna in paese, e se volete sare di bene in meglio, conviene veder gli amici, coltivarli, trattarli.
  - Got. Trattarli! Cosa intendete voi per trattarli?
- Aga. Qualche finezza, qualche buona grazia di tempo in tempo, qualche pranzo, qualche cenetta.
- Got. E voi mi onorereste di essere della partita.
- Aga. Sì, certo col maggior piacere del mondo. Vedete bene, io nell'ordine de ensali non credo di effere degl' inferiori. Avrò delle buone occasioni per voi; a psasso, a cena, si parla con comodo, con libertà.
- Got. Ho capito. Voi dite bene; vi ringtazio del buon' amore, che avete per me, vi ringtazio dei buoni auggerimenti; ma io non ho ancora il modo di far trattamenti in casa, non ho il-comodo, non ho il bisogno, non poli failo, e non ho intenzione di farlo.
- Aga, (Oh l'avaraccio del diavolo! è sempre stato cost.)
  Got. (Se principiassi ch? Mi mangierebbero il lino, la
  stoppa, ed i pettini.)
- Aga. Ma, per esempio, se volesse venire a pranzo de voi il signor Pandolso, ricusereste riceverlo?
- Got Il fignor Pandoffo è padrone di tutto, ma sa, ch' io sono un povero principiante, e non lascierebbe la sua tavola per venire alla mia.

  Aga.

Aga. Eppure io so di certo, che oggi il fignor Pandolfo ha destinato di venir a pranzo da voi.

Got. Da me? Senza dirmelo? Senza farmi avvisare?

Aga. Anzi quest'è segno, che vi vuol bene, che fa stima di voi, e vuol venire a farvi un' improvvisata.

Got. Scusatemi amico, io non credo niente.

Aga. E' così, ve lo giuro, in parola da galant' uomo . Sono stato questa mattina da lui, perchè sapete, che in tutti i suoi negozi egli si serve di me. Siamo venuti in discorso di voi. E' un pezzo ( mi disse ) che non vedo Gottardo, passando di la voglio un poco vedere cos'è di lui . Verrò anch'io, dico, ho anch' io volontà di vederlo . Sì , dice , anderemo insieme. Facciamogli, dico, facciamogli un'improvvisata, andiamo a pranzo da lui. SI, dice, andiamo, e si mise a ridere, come sapete, ch'egli suol fare, quando ride di core. Ma zitto, dice, zitto, ch' egli non sappia niente, andiamo lì all'improvviso, e vediamo cosa sa dire, e si mette a ridere : Io gli ho dato parola di trovarlo in piazza, e di venir con lui, e di non dirvi niente: ma per l'ami. cizia, che ho per voi, ho creduto bene di venirvi ad avvertire, acciò ....), mi capite; mi dispiacerebbe di vedervi imbarazzato ....

Got. Siete stato voi dunque, che gli ha dato questo sug-

gerimento?

Aga. Si: vi dispiace di aver da voi il fignor Pandolfo? Gor. Io stimo infinitamente il fignor Pandolfo: quelto sa rebbe per me un onore, ma mi dispiace, che oggi sono obbligato di andar a pranzo suori di casa.

Aga. Oh via ho capito. Voi vi fiete dato sempre più all'avarizia, e voi volete disgustar tetto il mondo. Got. Vi giuro, in fede di galant' uomo, che oggi ho dato parola a mio compare Bernardo.

Aga. Potete fargli dire, che oggi non potete, che andre-

#### 12 LA BURLA RETROCESSA

drete un' altra volta; il fignor Pandolfo merita bene di effere preferito al fignor Bernardo.

Got. On no, quando ho dato una parola non manco.

Aga E bene andate. Resterà vostra moglie.

Got. Mia moglie à andata a definar da sua madre.

Aga. E voi mi volete dare ad intendere ....

Got. Possa morire, se vi dico bugia. Ecco quì in segno della verità, ecco qui la chiave della porta, che Placida mi ha lasciato, e questa sera devo andarla a prendere da sua madre.

Aga. Cospetto di bacco! mi dispiace di un'altra cosa.

Got. E di che?

Aga. Che la fignora Coftanza, figlia del fignor Pandolfo sentendo, che suo padre voleva venire a pranco da voi ha detto voglio venir anch'io a definar con Placida, e suo padre le ha detto di sì.

Got. Andateli ad avvertire; dite loro, che oggi non pos-

so, che ciò sarà per un' altra volta.

Aga. Fate una cosa, venite con me; ma non dite loro, ch'io vi abbia avvertito. Fate cadere il discorso a propolito....

Got. Ora non posso venire. Ho da fare; aspetto gente. Aga. In verità, signor Gottardo, mi dispiace a divrelo, ma l'amicizia mi sa parlare. Fare torto a voi stesso: non sapcte vivere, e non fate conto dei buoni amici.

Got. Ma vi preme molto, fignor Agapito, ch' io mi faccia onote. Dite la verità, oggi voi facevate gran conto della mia picciola tavola.

Aga. Mi pareva impofibile, che non mi dicefte un'impertinenza. Son io qualche scrocco? Mi manca il modo a casa mia di mangiare? Grazie al cielo son conosciuto, e dieci scudi in tasca non mi mancano mai.

Got. E bene, se ficte ricco, tanto meglio per voi. Io

son pover uomo, e non posso far tavola per nessuno. Circa il signor Pandolfo, lo manderò ad avvertire.

Aga. No, no, non v'incommodate, l'avvertirò io.

Got. Bene, vi sarò obbligato.

Aga. Ma è poffibile caro fignor Gottardo ....

Got. Andate se volete trovarlo, andate subito, avanti ch' cgli esca di casa.

Aga. Eh vi è tempo. E ancor di buon'ora.

Got. Oh è stato battuto. Permettetemi, ch'io vada a vedere chi è.

Aga. Questa è la porta di strada; io non ho sentito battere.

Got. Eh ho un' altra picciola porta, che riferisce sulla stradella. Con permissione.

Aga. Accomodatevi.

Got. (Vorrei pure, che costui se ne andasse. Con questa finzione può essere, che mi riesca mandarlo via.)

(parte.

#### S C E N A IV.

## Agapito folo.

Ags. OH che avaraccio che è costui! importa assia in me del suo pranzo! ma propriamente mi diverto a fur disperare quella sotta di gente. Se sapessi come fare a fargli spendere del danaro per sorza, surebbe per me un camovale. Per bacco! mi viene in mente una costa. Quelta e la chiave della sua porta. (prende im mano la chiave, che trova ful tavolino) Mi ha detto, che Placida glie! Pla laschtar. Mi viene in testa di fargli una bella butla. Ma se torna, e non trova la chiave, se ne accorgetà. In luongo di questa, vi posso metter la mia. Vediamo. Si

#### 4 LA BURLA RETROCESSA

in verità fi somigliano nella grandezza. (tira fuori di tafca una chiave) Eccolo, che ritorna. Facciamo il cambio. (fa il cambio, mette via la chiave di (Gottardo.

#### SCENAV

#### Cottardo, ed il suddetto.

Got. MI lo compare è venuto a prendermi, e vuol che io vada con lui.

Aga. Così presto?

Got. Sono quindici ore sonate. Egli suol pranzar di buon' ora. Abbiamo qualche cosa da fare infieme.

Aga: Quindici ore? Non sono ancora quattordici.
Got. Oh v'ingannate, le quindici le ho sentite sonare.

Aga. No certamente . Vedrete ora la bocca della verità .

(cerca l'orologio .

Got. Avete comprato un orologio?

Aga. Si un' orologio d'oro. ( cercandolo con anfietà.

Got. Bravo così fa chi può.

Aga. Non lo trovo, che l'aveffi perduto! no, no, ora mi sovviene, l'ho lasciato attaccato al letto. Capperi! mi dispiacerebbe perdere un'orologio d'oro, che mi cofta ventiquattro zecchini.

Got. Oh andate a prenderlo, andate subito, che qualcheduno non lo portalle via.

Aga. Eh non c'è pericolo. In casa mia non c'è neffino. Io non ho nè serva, nè serviore. Non ho altro che una donna, che viene la mattina a farmi il letto e a spazzarmi la camera: quando esco, porto via le chiavì, e non ho paura d'esser rubbato.

Cot. Ma non importa, andate a prendere il vostro orologio; poichè un' nomo come voi, un sensale della vostra sorte, scomparirebbe in Piazza senza l'orologio al fianco. (con ironia.

Aga. Povero fignor Gottardo! voi vi burlate di chi spen-

de, perché non avete cuore di spendere.

Got. No, no: dico davvero. Potreste non averlo lasciato
in casa; non istate con quest' inquietudine, andate.

n casa; non iltate con quell'inquietudine, andate.

Aga. Si veramente; sono un poco inquieto. Anderò.

(Ma come fare, se la mia chiave è su quel tavoli-

Got. Mio compare mi aspetta.

Aga. Un momento. (Se sapessi come fare a prenderla.)
(se prova ma non può.

Got. Salutatemi il fignor Pandolfo, e ditegli ....

Aga. Si, si, ho capito. Voi avete un'altra porta da
quella parte.

Got. Sì, una picclola porta, che riferisce sulla stradella.

Aga. Andiamo per di là dunque, che abbrevierò il cammino.

(fa vedere che spererebbe d'aver la sua

Got. No, perche si passa per la cantina.

Agit. Cosa importa? Mi par di sentir qualcheduno. Gol. Sarà mio compare. Caro amico scusatemi, sono aspettato. (fi volta per vedere; intanto Agopito ten-(ta di prender la chiave, ma Gottardo ritorna a (lui, e nos gli dà il tempo.

Aga, Non possiamo andare insieme?

Got. Perdonatemi. Questa è la porta di casa. (accennando la porta che fe vede.) Mio compare non vuol vedere nessuno.

Aga. Sarà selvatico come voi.

Got. Si è vero. (quasi spingendolo.

Aga. Avete una maniera veramente gentile! (ironico.

Aga. (Non importa. Tornerò a prendere la mia chiave.) Signor Gottardo, servitor suo. Gor. La riverisco.

Aga. (V2, che se posso, ti voglio ben corbellare.) (parte.

#### S C E N A VI

## Göttardo folo.

DE n'è andato una volta. Questi è uno, che non fa mai bollire la pentola a casa sua, e vuol fare il generoso in casa degli altri. Non credo niente, che il fignor Pandolfo volesse venir da me, e se anche ciò fosse vero quando sono impegnato fuori di casa, la scusa è legitima . Per il fignor Pandolfo pazienza, un giorno lo pregherò, se mi vorrà far quello onere; ma questo scrocco di Agapito non ce lo voglio. Si era qui avviticchiato, e non voleva andarsene. Non ho mal pensato a fingere di essere chiamato da mio compare, per obbligarlo a partire; e non voleva andarsene. Ora ch'egli è partito, partirò anch'io per la medefima porta , ed è meglio ch' io vada subiro, perchè il diavolo non facesse, ch' ci titornasse qui col fignor Pandolfo. La chiave della porta l'ho in tasca? Si (tastandosi in tasca). Ma prenderò anche quelta, E' sempre meglio averne due, se se ne perde una; ( prende la chiave dal tavolino senza offervarla, e se la mene in tasca.) Gran dritto, che è quell' Agapito! ma io son più furbo di lui. Ha ancora da nascere colui, che mi ha da far stare. Vorrebbe mangiare in casa mia. No, non gli riuscirà. Piuttosto che farmi mangiare un soldo da questi scrocconi, mi farei bastonar cento volte. ( parte , e ferra bene la porta,

Fine dell' Atto Primo.



## ATTO SECONDO.

#### SCENA PRIMA.

#### Agapito felo .

(A Pre la porta colla chiave, ed entra pian piano, (guardando qui a là se vi è nessano, e guarda nel(guardando qui a là se vi è nessano, e guarda nel(mera, sença entrare, e poi guarda alla scena, do(ve Gottardo diecevà essera cantina, e assecuardo
(s si avança, e dice.

E' andato via; non vi è nessuno. Potrò prendere la mia chiave. (la cerca sul tavolino, e per terra) Diavolo non c'è più la mia chiave, o che Gottardo l'ha messa via in qualche luogo, o che se l'è La Burla retrocessa c. B mesmella in tasca, credendola la sua. Mi displace per il mio orologio, ma non importa, per oggi ne farò di meno, e quella sera, se non avrò la mia chiave, farò aprite da un fabro, e domani farò cambiare la sertatura. Intanto vo prevalerni dell'occasione. Ora son padrone di quella casa, e voglio ben divertirmi alle spalle dell'avaraçcio. Ehi Berto. (chiamá-alla porta.

#### S'CENA II.

Berto , e detto .

Ber. Dignore.

Jega. Voleva mandarti a casa mia a prendere il mio orologio, ma ho pensato diversamente. Ora voglio
mandarti in un'altro luogo. Va qui dall'ofte della
fortuna, e di al padrone, chè venga subito qui in
casa del fignor Gottardo linaruolo, e insegnali la
casa, se non la sa, e digli che è egli il fignor Gottardo medefino, che lo domanda, e che gli ha da
ordinar ua pranzo. Conducilo quì, e poi aspettami
al caftè vicino. Fa polito quel che ti ordino.

Ber. Non dubitate niente, sarete puntualmente servito.

#### S C E N A III.

Agapito , poi Roberto .

Aga. OH se la cosa mi riesce bene, come l'ho disegnata, ha da effere la più bella scena del mondo. Ma mi dispiace della mia chiave. Vediamo se fole nel cassettino (guarda nel cassettino della tavola.) Non vi è niente assolutamente. Gottardo l'ha presa, per la sua. Tanto meglio; se non ne ha altre non potrà entrare in casa (battono alla porta.) E' flato battuto. Vediamo un poco chi è. (guarda dal buco della porta.) Oli il fignor Roberto! capperi è flato pronto a venire! (apre.

Rob. Eccomi qui , a ricever le grazie del fignor Gottardo.

Aga. Ma caro fignor Roberto, vi mancano due o tre ore all'ora del pranzo.

Rob. Sì, ma non mi avete voi detto, che ci doveva essere la fignora Costanza? Io ho anticipato per aver il piacere di star più lungo tempo con lei.

Aga. Ancora non c'è nessuno; e poi non siamo sicuri, che venga nè il signor Pandolto, nè la signora Co-

ftanza .

Rob. Caro fignor Agopito, se non fiete ficuro, che venga la fignora Collanza, perchè mi avete fatto venire a pranzo dal fignor Gottrado? I ol filmo fino ad un certo segno il fignor Gottardo, ma credetemi, senza la fignora Collanza io non so che fare di lai,

Aga. Ed io mi lufingo che ci sarà la fignora Coltanza, perchè or ora anderò a casa del fignor Pandolfo, e pregherò lui, e sua figlia in nome del fignor Gottardo, e mi comprometto di farlo venire.

Rob. Benissimo. Allora sarò obbligato a voi, e sarò obbligato al signor Gottardo d'invitarmi a pranzo da

Aga. Ob perchè il fignor Gottardo è un'uomo generofisfimo, che tratta in casa sua tutte le persone di sua conoscenza. Si è sovvenuto di aver fatto con vosfignoria qualche buon negozietto, spera di farne degli altri, e vuol cattivarii la buona grazia di tutti.

Rob. Bravo, se farà così, avrà degli amici, e farà del bene. Ma come ha egli cercato di unirmi col fignor Pandolfo, e la sua figliuola? E' informato, che io ho dell' inclinazion per lei?

Aga. Sa tutto, e l' ha fatto apposta.

Rob. Bravo il fignor Gottardo. E' veramente un galant' uomo.

Aga. E' il re de galant' uomini. Ma io per altro ho il merito di averglielo suggerito.

Rob. Vi ringrazio infinitamente. So il mio debito, e saprò effere riconoscente.

Age. Caro fignor Roberto. Credo, che parlando così, ella voglia scherrare. Ella sa, chi io sono un galanta umo, che non sono capace di meschiami in queste cose per interesse. Ho della stima, ho dell'anistizia per lei. Cerco di farle un piacere, se posso, e non ho altra mira, che far per un'altro quello che vorrei, che fosse fento per me, se fossi nel medessono caso.

Rob. Ed io, ve lo protefto, farei lo stesso per qualunque de miei amici.

Aga. Ma favorisca in grazia, ella sa, ch' io ho l'accesso libero in casa del signor Paudolfo, e più d'una volra vossignoria mi ha parlato della sua sigliuola, e mi ha detto, che inclinerebbe a sposarla.

Rob E' veriffimo : questa è l' unica mia intenzione.

Aga. Ma perche dunque non ne parla, o non ne fa parlare a suo padre? Se vuole, mi efibisco io stesso di farlo.

Rob. Vi dirò. Prima di far quello paflo, vorrei afficurarmi, se la giovane mi ama, s'ella sarà contenta di me. Per queflo nd efiderato tanto di poterni abboccar con lei. Non ho mai potuto farlo, e oggi spero di ottenere la grazia per favor vostro, e del fignor Gottardo.

Aga. (Può dir me solo, poiche Gottardo non ne sa niente). E' stato battuto. (f. fente battere. Rob. Rob. Oh se fosse la signora Costanza, felice me!

Aga. Aspetti, guardero per assicurarmi. (Non vorrei che fosse qualche persona che m'imbrogliasse.) ( guarda per il buco della chiave) E il signor Pandosso.

Rob. Solo?

Rob. Ma perchè solo?

Aga. Non saprei; sentiremo. Ma faccia una cosa; fi ritiri in quella camera. Non fi faccia vedere.

Rob. Perchè?

Aga. Per non parere, che la cosa sia concertata.
Rob. Dise bene. Mi ritirerò, e sentirò. ( entra in camera.

#### S G E N A IV.

#### Agapito, poi Pandolfo:

(Tornano a battere più forte. Agapito apre.)

Aga. OH scuss signor Pandolfo. Non ho gran pratica della casa; non aveva sentito.

Pan. Dov'è Gottardo?

Aga. Non c'è fignore: è sortito con sua moglie per un affar di premura, ed ha lasciato me in casa, per ricever lei, è la fignora Coftanza: che vuol dire, che non è venuta la fignora Coftanza?

Pan. E come sapeva Gottardo, che io e mia figliuola, volevamo oggi venir da lui? E che sì, che voi

glie l'avete detto?

Aga. Signor, vi domando scusa; è vero io non son capace di dir bugie. Sono stato io che gliel'ha detto. Pan. E per qual ragione? Vi aveva pure avvertito di

non dirgli niente.

Aga E' vero ma vi dirò la verità. Io ho dell'amicizia per Gottardo, e mi dispiaceva di vedere questo po-

#### LA BURLA RETROCESSA

ver uomo imbrogliato, se gli folte arrivati all'im. provviso. Ho creduto bene avvertirlo, ma non dubitate, che egli fi metta in gran soggezione. Gliel' ho detto espressamente, e non lo farà.

Pan. Oh bene, io ho perduto il gusto della sorpresa, mi piaceva di vederlo imbarazzato; ora che lo sa non voglio altro.

Aga. Oh caro fignor Pandolfo, quelta sarebbe per Gottardo una mortificazione infinita. Ora, che lo sa, che ha fatto qualche preparativo.....

Pan. Procurate di ritrovarlo: ditegli, che non faccia altro, ch'io non ci vengo.

Aga. In verità il pover uomo sarebbe alla disperazione. Ha sentito con tanto piecre la nuova. chi lo gli ho recato: e poi per dirle la verità, tanto egli, che Placida, quando hanno saputo quello, hanno invitato qualche altra persona, e se non venifiero volfingnoria, e la fignora Coftanza, sarebbero alla disperazione.

Pan. Questa è una ragione, che quasi mi persuade, ma voi avete fatto snale a parlare.

Aga. E' vero, ma l'ho fatto per buon core.

Pan. Gottardo vuol dunque oggi trattarfi. Ha invitato delle persone?

Aga. Si fignore, saremo, io credo sei, o sette.

Pan. E come ha fatto a determinarsi a ciò? Io so, che egli è stato sempre un grand'economo.

Aga. Oh adeflo è generolissimo. Si è messo un poco a trattare; vede bene, è diventato mercante.

Pan. Non vorrei, che perdesse il giudizio, e diventasse troppo liberale.

Aga. Oh non vi è pericolo; ve l'assicuro. Pan. Basta; per questa volta verrò.

Aga. E la fignora Costanza?

Pan. Vetrà ancor ella. Vi dirò io sono venuto avanti,

per saper con bel modo, se Gottardo, e Placida reflavano a pranzo in casa, per effer ficuro di non burlarmi; poi sarei andato ad aspettarvi in piazza, come eravamo d'accordo, e saremmo andati a prender mia figlia, per condurla qui.

Aga. Mi dispiace, che io ora non mi posso partire.

Pan. No, no, restate. All' ora congrua verrò io con Costanza. Ma dite a Gottardo, che non faccia spese superflue.

Aga. Si fignore .

Pan. Ricordategli l' economia.

Aga. Oh lasciate fare a me.

Pan. A rivederci, ciarlone.

Aga. Avete ragione. Ho parlato, ch' io non doveva.

Pan. M'immagino, che sarete voi pure degl'invitati.

Aga. Sicuro. Io quando ho sentito così, non ci voleva. ftare, ma Gottardo, mi ha tanto pregato.

Pan. Sì è un uomo di bupnissimo core.

Aga. Oh! è una gioja.

Pan. Addio .

( parte.

Aga. Servitor suo.

#### S C E N A V.

## Agapito , poi Roberto.

Aga. L' Che gioja, ch' è Gottardo! e che buon cuore, ch' egli ha!

Rob. Oh quanta obbligazione ho al mio caro Agapito! ho sentito tutto. Non mi scorderò mai della vostra buona amicizia. (lo abbraccia.

Aga. Ha sentito quanta fatica vi ha voluto?

Rob. Ho sentito.

Aga. Vossignoria può andar a far qualche affare, se ne ha, e poi tornare all'ora del pranzo.

, 4

Rob.

Rob. Si, dite bene, anderò, e tornerò. Ma ho sentito; che avete detto, che vi saranno delle altre persone, non vortei, che m'imbarazzassero.

Aga. Credo, che non ci sarà altri, che il fignor Lean-

dro. Rob. Oh Leandro è mio amico. Non mi dà soggezione. Aga. L'ho fatto invitare appolta acciò possa aditterla se bisogna, acciò tenga il padre in conversazione, men-

tre vossignoria si trattenerà colla siglia.

Rob. Bravo, bravissimo. Tornerò dunque .... che ora ab-

biamo al presente?

Aga. Non lo so, mi ho scordato a casa l'orologio.

Rob. Sono sedici ore vicine. (guardando il suo orologio.) Se avete bisogno di questo...

Aga. No, no, la ringrazio. Ho il mio, che mi serve. Rob. A rivederci, amico, a rivederci. (parte allegro.

## S C E N A VI.

## Agapito folo.

Aga. CRedo, che dalla consolazione mi avrebbe donato quell'orologio affai volentieri. Ma io non lo prenderei, se fosfe tempestato di diamanti. Non voglio, ch'ei possi dire, ch'io lo saccio per intereste. Io lo faccio per semplice divertimento (si fente battere). Tornano a bistrere. Chi diavolo sarà? Dovetebe ester l'osse s'eser l'osse agranta per il buco della chiave). Mi pare desto senz'altro. Ci vuol destrezza per condure la cosa bene.

#### S C E N A VII

#### L' Ofte , ed il fuddetto .

Ofte DErvitor umiliffimo .

Aga. Riverisco . Siete voi l'oste della fortuna?

Ofte Per obbedirla. Sono qui a ricevere i suoi comandi.

Aga. Si vorrebbe un pranzo per sei, o sette persone.

Offe Anche per sedici, s'ella comanda. Favorisca, è ella il fignor Gottardo?

Aga. Non sono io Gottardo, ma sono il di lui fratello.

Offe Servitor umilissimo: me ne consolo infinitamente.

Aga. Lo conoscete voi Gottardo mio fratello?

Ofte Non ho l'onor di conoscerlo di persona. Siamo vicini, ma non ho mai avuto l'onor di vederlo. So che è un fignore di garbo, che fi è maritato che è poco: so, che dimora in quelfa casa, e mi consolo di aver l'onore di servirlo.

Aga. Ed io ho l'onor di dirvi la di lui volontà.

Ofte Ed io mi darò l'onor di eseguirla.

Aga. Come vi diceva. Si vorrebbe oggi un pranzo per cinque persone. Vi darà l'animo di far presto e bene?

Offe Subito, in un momento, e spero, che saranno contenti di me. Ma la supplico, come vuol restar servita? Quanti piatti? Di che sorte? Di che qualità?

Aga. Vi dirò per non confondervi la fantasia, vi lasceremo in libertà di sar quel, che volete. Voi porterete tutto. Pane, vino, frutti, biancheria, tondi, possate ..... Averete le vostre posate d'argento?

Ofe Oh si fignore, per seffanta persone, se occorre.

Aga. Oh fi sa, alla fortuna non manca niente.

Ofte Scufi. Alla fortuna, e al merito.

Aga. E al merito?

Ofte Non faccio per dire ma la mia ofteria è conosciuta.

La fortuna alla porta, e il merito nella cucina.

Aga. Bravissimo. Voi dunque ei darete tutto il bisogno.
Ci darete quei piatti, che parerà al vostro merito,
e noi avremo l'onore di pagarvi a ragione di sei
paoli per testa. Anderà bene così?

Ose Tutto quello, ch' ella comanda; ma a sei paoli a testa non vi può essere, nè gran merito, ne gran fortuna.

Aga. Eh! fignor oste me n'intendo anch'io qualche poco. Sei paoli a testa per un pranzo mediocre.....

Ofte Bene, bene come comanda.

Aga. Animo dunque, andate, e portatevi bene.

Ofte Vado subito, a ordinare, a disporre, a travagliare, a eseguire.

Aga Qualche piatto di gusto, qualche cosa di delicato.

Ofte Si lasci servire.

Aga. Mi raccomando al merito.

Offe Ella ha il merito di comandare; ed io avrò la fortuna di servirla. (parte.

#### S C E N A VIII

## Agapito folo .

Aga. Non vorrei, che costui avesse il merito di burlarci, e noi la disgrazia di essere maltrattati. Non mi fido delle sue cerimonie. Voglio andari io a vedere, a osservace, e ad assicurami. Giacche ho. pensaso di far onore alla generostà di Gottardo, voglio almeno, che i commensali fiano contenti e che gli facciano il ringraziamento coi socchi. ( 1980).

Fine dell' Atta Secondo.



## ATTO TERZO.

SCENA PRIMA.

Altra camera in casa di Gottardo con un armerone in fondo, e tavola apparecchiata.

Pandolfo, Costanza, Roberto, Leandro, Agapito. Tutti a sedere a tavola, osservando che Roberto sia vicino a Costanza. Servitori servono; la tavola è al desere.

Aga. Dignori, alla salute del fignor Gottardo. (beve. Tutti Fanno applaufo, e bevono alla falute di Gottardo, (e di Plecida. Roberto, e Cofanza parlano piano (di quando in quando fra di Ibro.

Pan.

Pan. Ma io non posso stare allegro; io sono mortificathsimo caro signor Agopito, voi ci avete obbligati a
mettercii a tavola, facendoci sperare ad ogni momento, che Gottardo, e Placida sarebbero venuti a
casa: eccoci di già al desert, il pranzo è finito, e
non si vedono ancora a venire. Io non so cosa sia si
vi dico la verità, io sono inquietissimo.

Aga. Ma caro fignor Pandolfo, non so che dire, quelta non è colpa nia. Vi tornero a dire quel, che vi ho detto ; Ayami di netterci a tavola, sont, andas vo a trovare per la seconda volas Gottardo, e Placida, che sono; come vi ho detto in casa del fignor Bernatdo loro compare. Sono, detto il fibilita e il contratto, di usa parita di silino, sono detro acconducede più societa di sali mingresa non so di che. Mi hanno incaricato di pregate la compagnia di metterfi a tavola, mi hanno afficurato che a momenti sarebbero venuti. Se non l'hanno fatto uno è colpa mia; sarà colpa dei loro interesti, dei loro

Pan. Ma io non voglio affolutamente andar via, senza vederli, senza ringraziarli, Fatemi il piacere di mandar qualcheduno.....

Aga. Oh ecco il caffe . Entrate , venite avanti . ( alla ( fcena ,

### S C E N A II.

Gatzone del casse con cinque taste, e cogoma. Tutti di atzano per bevere il casse di que dalla tavola. Chi vuole può prendere una sedia, e sedere. Il garzone dà a tutti la sua chicchera: versa il casse, prendono lo quechero. Tutti sevono il casse.

Pan. (B Evendo il caffè. ) Ma io vi torno a dire, fignor Agapito, che sono inquietissimo per conto di GotGottardo, e di Placida. Se non volete mandar nessuno ci anderò io. Mi avete detto che sono . . . .

Aga. Aspetti un momento, che finisca di prendere il mio caffe, e marcei io un'altra volta a veciere cos' è di loro, e subito sarò qui di ritorno colla risponia. (bevendo.

Rob. (Questo è il giorno, che decide della mia vera selicità.)

Cost. (S'ella da me dipende, ne siete certo.) ( piano a ( Roberto.

Aga. (Come va fignor Roberto?)

Rob. (Benissimo, che non può andar meglio.) (piano
(ad Agapito.

Pan. E così fignor Agapito?

Aga. Vado subito. Con permissione di lor signori. Animo sigliuoli sparecchiate la tavola: mettete tutto dove vi ho detto, ed aspettatemi, che mangerette anche voi. (ai fervitori.

Gar. Signor Agapito, siete voi, che paga il casse, o lo pagherà il signor Gottardo?

Aga. Lo pagherà il fignor Gottardo. (parte. Gar. (Riprende le sue tazze, e parte.)

### S C E N A III

Pandolfo, Costanza, Roberto, Leandro, Servitori. I fervirori sparecchiano la tavola a poco a poco; mettono le posate in una cesta, la biancheria in un'altra, e tutto chiudono nell'armadio.

Pan. 10 anderei a casa assa issa volentieri; ma son curioso di sapere cosa sia di queste genti, che non si vedono.

Rob. E' ancora presto, signore. Frattanto, che torna il signor Agapito, il signor Leandro, che è un gio-

#### LA BURLA RETROCESSA

vane di talento ci farà sentire qualche cosa di buono, qualche cosa del suo.

Lea. Oh io non ho niente, che sia degno di esser sen-

Rob. Eh sappiamo chi fiete, conosciamo il vostro genio poetico, e so che il fignor Pandolfo è di buon gusto, e so che gli farete piacere.

Pan. Si certo, mi piace la poessa. Ammirerò volentieri la sua virtù.

Lea. In verità, fignori .....

Rob. (Andate, andate divertitelo, che ho bisogno di dir qualche cosa.) (piano a Leandro, accennando Co-(fianza.

Lea. (Lo farò per compiacere l'amico.)
Rob. Sediamo, che flaremo meglio. Là fignor Leandro,
vicino al fignor Pandolfo. (Siedono, Pandolfo nel(la prima fedia, Leandro nella feconda, Coffanza
(nella terça, Roberto nella quarra. Indianto i fervi-

. (tori seguono sempre a sparecchiare. Lea. Vi dirò alcune ottave. (a Pand. tirando suori una

( carta .

Pan. Le sentirò con piacere.

Lea. L'argomento è una figlia rispettosa, che parla al
suo amoroso genitore.

Pan. L'argomento è bellissimo. Costanza, ascoltate, che è a proposito ancora per voi.

Coft. Sono qui attentissima.

Rob. (Vorrei potervi dir due parole.) (piano a Costanza. Cost. Anch' io ho delle cose da dirvi. (piano a Roberto. Lea. Ottave.

" Padre a voi deggio de miei giorni il dono: " Deh un sì bel don di conservar vi piaccia.

" Da un novello martir trafitta or sono, " E da uno strale, che il mio fin minaccia.

" Pietà buon genitor, pietà perdono.

,, Il

" Il rispetto, il dover, non vuol, ch' io taccia. " La vita, che mi deste è mio tormento,

" Se un' altra vita ricusarmi io sento.

Pan (Ascolta shadigliando, e si vede, che il sonno lo prende.)
Cost. Bravo. (sorte a Leandro.

Coft. Bravo .
Rob. Bravissimo .

(forte a Leandro.

Pan. Si, bravo ( fcwotendos dal fonno ). Non ho bene capito il senso degli ultimi versi.

Lea. La figlia dice, che sarebbe per lei un tormento la vita, che le ha dato il padre, s'egli non le volesse dat la seconda vita; e potete capire di che si tratta.

Pan. Si, va bene, ma non mi pare, che sia un componimento a proposito per sar sentire ad una figliuola. Lea. Scusaremi: non vi è niente di male. Sentire questi altra ortava.

Pan. Non vi è bisogno, che voi ascoltiate, (a Coftanza.

Coft. Oh io non ho niente di curiofità.

Rob. Nemmeno io. (Coftanza fi accosta colla fedia a Ro-(berto; Roberto si allontana, ed ella si accosta an-(cora, e tutti du resplano lontani da Fandoljo, e (Leandro, e parlamo piano si al loro con maggior (liberta)

Lea. .. Voi de segreti di natura istrutto.

" Voi saprete il mio mal, più che non dico,

" Voi per lo stesso cal da amor condutto " Nel primier tempo di dolcezza amico.

Pan. (Si va difendendo dal fonno, ma poi si addormenta,)

" Un cenno vostro in mio favor può tutto, " Può il fetvente bear desso pudico.

Lea. " Deh se il cuor vostro è alla ragion conforme ......

( si volta a Cost. e a Rob., Patlate in libertà, che il vecchio dorme.

Coft. Bravissimo .

Lea. Zitto.

Rob. Approfittiamo di questi momenti . Voi dunque mi asficurate dell'amor vostro.

Cost. Voi ne potete esser certo, quando le intenzioni vostre siano convenienti al mio grado.

Rob. Non ardirei di amarvi, se non avessi in animo di procurarni i mezzi per ottenervi.

Cost. Parlatene dunque a mio padre.

Rob. Io non ardisco farlo da me medefimo, ma troverò persona, che gli parlerà quanto prima.

Cost. Ed io non mancherò di far a mio padre l'arringa patetica contenuta nei graziosi versi del signor Leandro.

Lea. Ho io ritrovato delle ottave a proposito.

Rob. Siete l'uomo il più amabile della terra. ( a Leand.

Cost. Vi abbiamo dell' obbligazione, signor Leandro.

Lea, Siete due innamorati si virtuosi, che si può far ciò
senz alcun ribrezzo.

Rob. La mia cara Costanza è adorabile.

#### S C E N A IV.

## Agapito , e detti ,

Aga. O Ignori, eccomi di risorno. ( tutti si alzano. Pan. ( Si rifveglia. ) E bene, che nova ci recate? Vengono? Non vengono? Cosa fanno?

Mga. Il fignor Gottardo, e la fignora Placida riveriscono umilmente lor fignori; rendono loro infinite grazie dell'onore, che lianno fatto alla loro casa. Domandano mille perdoni, se non vengono a far quest' atto di dover in persona; la regione fi e, perchè non hanno ancor terminato il loro affare importante, e vi vorranno due ore ancora a finizio.

an.

- Pan. Quand' è così dunque, possiamo andarsene. Mi dispiace dell'inconveniente: mi dispiace, che abbiano fatto la spesa, che ci babiano ben così trattati, eche non siano stati con noi. Salutateli caramene, ringratiateli intanto per parte mia, e quando li vedo farb le mie parti. Costanza, andiamo. Servitor umilissimo di lor signori.
- Rob. Volete di già andarvene? Volete partir sì presto? Il fignor Leandro ha delle altre ottave.

Lea. Sì se aveste bisogno di dormire anche un poco.

- Pan. Scusatemi, sono avvezzo a dormire quando ho mangiato. Non crediate, the sia per disprezzo del voltro bellissimo componimento. I primi versi mi sono' piaciuti infinitamente.
- Lea. Un'altra volta, ve li leggerò quando avrete dormito.
- Pan. Oh sì, la martina pel fresco; venite a prendere la cioccolata da me.
- Rob. Oh si anderemo insieme (a Leand.). Verrò ancotio, se vi contentate. (a Pand.
- Pan. Mi farete onore, e piacere. Andiamo. ( a Costanza ( incamminandos.
  - Cost. (Addio.) (a Rob. piano. Rob. (Addio.) (a Cost. piano.
- Pan. E bene? Non venite? (a Cost. voltandos. Cost. Mi avea scordato il mio fazzoletto. (a Pand.
- (Tutti si falutano. Pandolso, e Costanza partono.

#### S C E N A V.

Roberto, Leandro, Agapito, e servitori.

Aga. L' Bene signor Roberto, è andato bene l'affare?
Rob. Persettamente. Grazie all'amico Leandro, e grazie
La Burla Retrocessa ec. C al

#### 34 LA BURLA RETROCESSA

al sonno del fignor Pandolfo, abbiamo accomodate. le cose nostre affai bene.

Lea. Così scherzando, volete dire, che i miei versi vi

hanno fatto i mezzani.

Rob. Oh dolciffimi versi! oh caro amico! oh giorno per
me felice! vi ringrazio. (1990: Appoint vingrazio).

me felice! vi ringrazio, figoro Agapito, ringraziate il fignor Gottardo. Son fuor di me dalla contentezza. (parte.

S C E N A VI.

#### S C E N A V

## Leandro, Agapito, e servitori.

Lea. L'Ate per me, vi prego, lo stesso ustizio al signor Gottardo. (ad Agap. Aga. Sarà servita. E' stata contenta del pranzo?

Lea. Contentissimo. Non si può sar meglio. Si vede, che il signor Gottardo è di buon gusto, ed è generoso. Aga. Si certo egli è un uomo generossissimo.

Lea. Vi riverisco, fignor Agapito. (parte.

## S C E N A VII.

## Agapito, e servitori.

Aga. I Igliuoli avere finito? Avere messo via ogni coa? La biancheria, le posare i piatti sono in quell'
armadio? (gli dicono di si) Avere salvato per vol gli avanzi della tavola? (gli dicono di si) Bene dunque andate a mangiate, dove volete con vostro comodo, e con libertia (fervitori partono). La bunla è fatta, è rinacita bene, resso a vedere come Gottando fi tirerà d'affire con l'oste. (paste.

Fine dell' Auto Terzo.

AT.



# ATTO QUARTO.

La stessa camera dove si è fatto il pranzo :

## Cottardo, e Placida.

Pla. E Bene, eccomi qui. Sono in casa. Siete contento?

Gut. Se ci stete voi in casa, ci sono anch'io. Manca poco alla sera: ci spoglieremo, e potremo far qualche cosa. Io ho da rivedere aktune partite, ho da rispondere a delle lettere, e voi lavorerete, strarete con me, mi terrete un poco di compsania.

Pla. Tutto ciò si poteva far questa sera; e quest'ora di C 2 giorgiorno, giacche io era fuori di casa, non era gran

cosa lasciarmela impiegare in una vilita di convemienza.

Got. E:dove volevate andare?

Pla. Voleva andare dal figuor Pandolfo. E' qualche giorino, chi o non vedo la fignora Coltanza, ed ho taniro obbligazioni gion quella caga, che è giufto, che al quando in quando ini lascicalmeno vedere.

Got. Bene, vi anderete domani.

Pla. E perche domani, e non oggi? -

Got. Perchè ho piacere, che vi andiate piuttofto domani.

Pla. Ecco qui, vuol futto a suo modo. Ed io domani ho
da far piacchè degi, e non ci anderò.

Cor. En si ci anderete.

Pla. No, non ci andero.

Got. Per farmi piacere, so che ci anderete.

Pla. Ho d'andarvi- per far piacere a vvoi, e non posso
aver io la soddisfazione di farlo quando piacerebbe
a me? Questo vuol dire, che siete uno spirito di

contraddizione.

601. Ma no, non è veto. Voi prendete sempre le cose
a rovescio. Vi dirò la mia ragione. Se andate oggi, voi non troverete a casa il fignor Pandolfo, ed
a me preme che lo troviate, e domantina lo troverete, e voglio, che gli facciate per me un complimento di scusa:

Pla. Quale scusa? Che cosa gli avete fatto per domandargli scusa?

Got. Vi dirò, ma non andate in collera, se è possibile. Questa mattina, dopo, che siete partita per andare da vostra madre, è venuto quel drittone di Agapito e mi ha detto, che il signor Pandolso, e la signora Costanza, volevano gogi farci l'improvvisata di venire a pranzo da noi. lo gli ho detto, che eta impegnato a andat a pranzo snoti di casa.

Pla,

Pla. Ed avete avuto la villania di ricusar l'onore, che volevano farci il fignor Pandolfo, è la fignora Coftanza?

Got. Ma voi sapete, th' lo era impegnato:

Pla. E perchè non avete mandato ad avvertiriti ; che sarei venuta io?

Got. E volevate riceverli voi senza di me?

Pla. E vi pare una bell'azione verso una persona, che ci protegge, e ci fa del bene?

Got. E per questo voglio, che andiate voi a far le mie scuse.

Pln. E che scusa volete voi, che io le porti? Quella di effer andato a pranzo da vostro compare? Se fosse vero, che ci fosse stato, la scusa sarebbe magra, poiche vi potevate dismpegnar facilmente; ma il punto è, che non siete stato da vostro compare, d

ne sono certa.

Got. Come potete voi dire, che non sono stato da mio compare?

Pla. Lo dico con fondamento, perchè ho mandato a vedere, e non vi ci hanno trovato.

Got. A che ora avere mandato?

Pla. A diciasette ore suonate.

Coj. Se aveste mandato a diciotto, ini avrebbero trovato,
e mi avrebbero veduto a tavola con mio compare.

Pla. Non è vero niente. Ho sempre sospetarso, che volelle darmi ad lintendere una cota per l'altra, mà ora che sento, che avete ricusato di ricevre il fignor Pandolfo, e la fignora Coftanza, mi afficuro, che non ferer flato dal comparè, 'perchè da lui vi sarefle sotratto, come richiedeva l'obbligo voftro verso il fignor Pandolfo, e dico; le softengo, che un altro impegno vi avrà fitascinato, e che q'alsche partita di piacere vi avrà fatto commettere in mal' azione.

C ) Got

Got. Io impegnato in partite di piacere?

Pla. S., voi. Povero innocentino! che non eravate solito, prima che foste maritato, di frequentare gli amici? E le amiche, e le amiche, e sarà stata una partita d'amiche. Non può essere altrimenti. Ne sono certa.

Got. Ne fiete certa?

Pla. Certiffima .

38

Got. Ed io son certo d'un' altra cosa.

Pla. E di che in grazia?

Got. Che voi non sapete quel, che vi dite.

Pla. Basta. Non ho ancora in mano quel, che mi vuole per afficurarmene. Ma lo saprò, lo saprò senza fallo, e se me n'accorgo, se vi trovo sul fatto, povero voi!

Got. Povero me?

Pla. Si povero voi.

Got. In verità, voi mi fate ridere.

Pla. Ridete, che avete buon ridere: ma un giorno forse .... (fi sente battere alla porta.

Got. Battono. Guardate chi è. Pla, Riderò anch' io un giorno, ve l'afficuro.

Got. Placida guardate chi è.

Pla. Son buona buona, ma poi .....

Got, Eh finitela una volta. Andate a guardare chi è.

Pla. Ih! che diavolo d' uomo! (parte per andare ad (aprire,

### S C E N A II.

Cottardo, poi Placida, e l' Ofte.

Got. Colle buone non si fa niente. Bisogna alzar la voce per sonza.

Ofte

Ofte Servitor umiliffimo, mio padrone.

Got. La riverisco divotamente.

Ofte Scufi, è ella il fignor Gottardo?

Got. Per servirla.

Offe Mi consolo infinitamente d' aver l' onor di conoscerla, e di riverirla.

Got. Chi è in grazia vossignoria?

Ofte L'ofte della fortuna per obbedirla.

Pla. ( Passeggia , ed ascolta . )

Got. E in che cosa vi posso servire?

Ofte Prima di tutto, la prego dirmi s'ella è restata di me contenta.

Got. Di che fignore?

Ofte Del pranzo di questa mattina.

Got. Io?

Pla. Come! Siete voi stato all'osteria? (a Gottardo) Il fignor Gottardo è venuto alla vostra osteria?

Ofte Non fignora; io parlo del pranzo, che ho avuto l' onore di mandargli a casa questa mattina.

Pla. Un pranzo a casa !

Got. Tacete una volta. Lasciate parlare a me. (a Placida) Signore, io credo, che prendiate sbaglio.

Offe Scufi: io non isbaglio altrimenti. Io son l'offe dela fortuna: io sono quello, che le ha mandato qui in questa casa un definare per cinque persone, a sei paoli a resta.

Got. A me?

Ofte A lei. Non è ella il fignor Gottardo?

Ela. Oh ecco avverato il mio sospetto. Mi ha mandato via di casa; non ha voluto il fignor Pandolfo, per dar da mangiare a della canaglia.

Got. Ma voi mi volete far perdere la pazienza. (a Placida) E chi è che vi ha ordinato questo pranzo?

Dite, parlate: sono stato io, che ve l' ha ordinato?

- Ofic Se ella non me l'ha ordinato, ho servito in questa casa, e me l'hanno comandato a di lei nome.
- Got. E chi è, che vi lia comandato?
- Offe Il fignor suo fratello.
- Cot. Oh amico, voi sbagliate, o sognate, o siete suori di cervello. Io non ho fratelli, io non ne so niente, e vi consiglio a lasciarmi stare.
- Offe Signore, la non parli così, perchè ho il modo di convincerla, e di farmi render ragione.
- Pla. Sl, al, vi farà ragione da se: non dubitate. Dice così, perchè sono qui lo, perchè ha soggezione di me. Ha fatto paffa rqualcheduno per suo fratello, per coprire la bricconata. Sa il cielo, chi è flato a mangiate in casa mia. Ditemi galant' uomo, supete voi, che vi follero donne?
- Ofte Questi non sono i miei affari. So, che ho dato un pranzo per cinque persone a sei paoli a testa.
- Got. Ma chi erano costoro? Li conoscete?
- Ofte Io non so niente. Mi hanno detto i garzoni, che vi erano quattro uomini, e una donna, e non so altro.
- Pla. Una donna! Vi era anche una donna? Ah traditore! ah ingratol ah perfido! (a Gottardo.
- Got. Tacete Placida, che or ora nii fate fare qualche befitalità. Signor ofte, io sono un galant'uomo, incapace di far flare nessuno, e vi dico, ch' io non ne so niente, e non ne so niente. (fcaldandos).
- Ofte Orsu, fignore, su quest'articolo parleremo poi; intanto favorisca almeno di darmi la mia biancheria, i miei piatti, e le mie posate d'argento.
- Got. Io?
- Ofe Si ella, che se n'è servito.
- Gos. Mi fareste venir la rabbia davvero.

## ATTO QUARTO: 41

Oste Come! vorrebbe ella negarmi ancora le mie posate d'argento?'

Got. Vi dico, che sono un' uomo d'onore, e non ne so niente.

Oste Ed io le dico, che sono stato avvisato, che la mia robba è quì, e che hanno tutto riposto in un' armadio, e ci scommetterei, che è quello, ch' è lì.

Got. Non è vero niente.

Pla. Vediamo, vediamo, presto vediamo. (corre all'ari madio, lo apre, e si vede susto.) Ah ah signor marito!

Cot. (Io resto di sasso.) (morificato.

Pla. Ecco quì, posate, biancheria, piatti, boccie, bic-chieri; negatelo ora, se vi dà l'animo. (a Gost. Cot. Lasciatemi stare. (Non so in che mondo mi sia.)
Ope Si contenta, ch'io prenda la robba mia? (a Gost.

Got. Prendete quel, che diavolo volete.

Ofe Ehi, giovani, venite avanti. ( alla porta ;

### S C E N A III.

Garzoni dell' ofte , e deni .

Gar. ( ENtrano . )

Ofte Prendete questa robba, e portatela a casa, ma prima incontriamola. (Lofte, e i gartoni vanno (all'armadio, incontrano tutta la robba, e la van-(no disponendo per portarla via.

Gos. (Cospetto di bacco! io non posso capire il fondo di questa istoria.)

Pla. Ecco, se ho ragione di lamentarmi di voi. Ecco il bel trattamento, che voi mi fate, dopo quattro giorni di matrimonio. Ridete, se vi da l'animo di ridere.

Get. (Si, non può esser altro assolutamente.)

Pla.

Pla. Risparmia un paolo, pet non dar a me una picciola soddisfazione, e poi getta i danari, e fa pranzi in casa, e di nascolto della povera moglie.

Got. Eh corpo del diavolo! con tutte le voître belle parole, con tutte le voître affettate esagerazioni, voi non me la darete ad intendere. Altri che voi non può avermi fatto questa soperchieria.

Pla, Io?

Got. Si, voi; per caftigarmi della mia supposta avarizia, per vendicarvi del pasto, che non ho voluto far per le nozze.

Pla, Io?

Got. Si, altri che voi non poeva entrare in casa; la serratura è forte, ha degli ordigni, che senza la propria chiave non fi può aprir da mellino; voi, che avece la chiave, voi fiete entrata, voi mi avete farto l'importinenza.

Pla. Povero Bernardone! io ho la chiave? Vedete come le bugie hanno corte le gambe! Non vi ricordate più, che mi avete obbligato questa mattina a lasciar la chiave?

Got. Ah si, è vero. Son fuor di me. Scusatemi, non me ne ricordava.

Pla. Voi avrete data la mia chiave a qualcheduno. Sa ilcielo cosa ne avere fatto.

Got. Io non l'ho data a nessuno. Eccole qui tutte due. (tira fuori le due chiavi, e le osserva.) Come! questa non è mia chiare. Questa non apre la non-stra porta. Ah ah ora capisco l'inganno, la baronata. Voi, che mi avete gettata la chiave per dispetto, voi mi avete gabbato, mi avete dato usa-chiave per un'altra. Vi siete ben divertita, ed ora vi burlate di me.

Pla, Uomo perfido! uomo maligno! avete ancora tanto coraggio d'aggiungere la calunnia alla fallità, alla im-

impoltura? Balta così; non vo' sentir altro. Vi conosco abbaltanza. Prenderò il mio partito. Mi farò render giultizia, e voi, e voi ... Lasciatemi ftare, che non posso più tollerarvi. (parte, e va iu (camera.

### S C E N A IV.

Gottardo, l'Ofte, e i Garzoni.

60t. V Eramente la bile, e lo stordimento, in cui sono mi ha fatto avanzare a mia moglie una proposizione ingiguirosa. Non la credo capace di tanto, ed ha ragione se si scalda; ma anch'io non ho torto, se mi dò al diavolo per una cosa di questa natura. Osse sino co, veda se nel suo armadio vi è tutto quel-

lo, che a lei appartiene.

Got. Non vo' veder niente. Lasciatemi stare. Ofte Io ho preso la robba mia.

Got. Si fignore.

Ofte Permette, che la mandi a casa?

Got Fate quel, che volete

Oste Figliuoli andate, o consegnate ogni cosa alla padrona. (garzoni partono.

## SCENAV

Gonardo, e l' Ofte .

Cot. (Ho dei sospetti, ma non ne posso verisseare nessuno.)

Ofte Signor Gottardo, servicor umilistimo.

Got. Schiavo suo.

Ofte Scufi di grazia.

Cost C E1

- Ofte Mi favorisca trenta paoli, se fi contenta.
- Got. Perchè vi ho da dar trenta paoli, se io non so niente del definare?
- Ofte Signor, perdoni, parlo con tutto il rispetto: se ella per sotte, non avesse presentemente il danaro, e non volesse, o non potesse ora pagami; son galant'uomo, si accomodi, e sti basta la sua parola; ma se mi nega il debito, con tutto il rispetto, con tutta la riverenza, vado subito a ricortere alla giutii:
- Got. No, fermatevi. Vénité qui. Vedo anch io, che sono stato-soverchiato, ed a me rocca a pagar la soverchieria. Son galant uomo, e vi paghero; vi prometto, che vi pagherò.....
- Ofte Tanto bafta.
- Got. Ma vorrei almeno . . . . .
- Ofte Il fignor Gottardo è padrone di tutto.
- Got. Vorrei, che mi diceste .....
- Offe E quando le occorre, non ha che a comandate, ed io mi darò l'onore di servirlo.
- Got. Lasciatemi dire. Volete, ch'io paghi, non ho mangiato, e per trenta paoli non potrò nemmeno patlate?
- Ofe Sculi, perdoni, parli. In che cosa la posso servi-
- Got. Vorrei almeno sapere, chi è quello, che a nome mio vi ha ordinato il pranzo.
- Offe Mi pare di averglielo detto. Il suo fignor fratello.
  Gos. Ma se io non ho fratelli.
- Offe Sarà uno, che avrà avuto l'onore di passate per suo
- Gor. Ed io ho da pagare?
- Offe Ho servito al di lei nome, in casa sua; la mia robba fi è ritrovata nel di lei armadio.
- Got, Avete ragione, e vi pagherò. Ma ditemi in corte-

#### ATTO QUARTO.

fia. Non lo conoscete quello, che mi ha fatto l' onore di passare per mio fratello?

Ofte Signore, io non lo conosco altrimenti.

Got. Era grande, o piccolo? Got. Vestito con un' abito ....

Ofte (Dirà la statura di Agapito?)

( fecondo l' abito di ( Agapito.

Ofte Non ci ho molto badato, ma mi pare di sì.

Got. Con una partucca .... ( fecondo quella di Agapito .

Ofte Per verità non me ne ricordo.

Got. (Io sospetto sopra quel galeotto di Agapito, ma non sono ancora ficuro. ) ...

Offe Mi comanda altro?

Got. La grazia sua.

Offe Oh fignore! sono a suoi comandi. E quando mionorerà de' trenta paoli?

Got. Li avrete, ve li darò. Avete paura, che non ve li

Ofte Oh mi maraviglio. Son ficurissimo. Un nomo, co. me lei! la prego prevalersi della mia servitù. Nelle occorrenze la supplico non farmi torto. La serviròsempre con distinzione ..... Me li darà questa settimana i trenta paoli?

Got. Ma voi fiete un gran seccatore.

Offe Servitor umiliffimo.

#### ENA

## Gottardo folo.

Il giocherei dieci zecchini, che la bricconeria me l' ha fatta quel birbante di Agapito : ma come dia-· volo avrà potuto entrare in casa? Come? E' stato quì. E' capace di aver cambiata la chiave. Oh se potessi assicurarmene, vorrei fargliela pagar salata.

Se potessi almeno sapere chi erano le cinque persone, che hanno mangiato qui. L'oste non sa niente, ed è difficile indovinarlo.

## S C E N A VII.

## Il Garzone del caffe, ed il suddetto .

2

Gar. Dervitor umilissimo signor Gottardo.
Got. Cos' è? C' è qualch' altra novirà? Venite anche voi per danari?

Gar. Si fignore, vengo per i cinque caffè, che ho portati qui quest' oggi.

Got. Ma 10 non c'era.

Gar. So beniffimo, ch' ella non c'era, e per quelto sono venuto a domandarle, se li pagherà vossignoria, o se devo farmeli pagare dal signor Agapito.

Got. Ah ah. E' il fignor Agapito, che li ha ordinati? Gar. Si fignore, ma mi ha detto, che li pagherete voi.

Got. E Agapito oggi ha definato qul? Gar. Senza dubbio.

Got. Con altre persone?

Gar. Ancora .

Got. Conoscete voi le persone, che hanno qui definato?

Gar. Sì fignor , li conosco tutti.

Got. Buono, buono. Ditemi en poco (ma non vorrei, che venifie Placida ad inquiêtarani sul più bello. Non vi è bisogno di furia, ama di deltrezza. ) Andiamo fuori : vi pagherò li caffè, e mi direte ..... Andate, andate innanzi.

Gar. Per obbedirla. (parte. Gos. Ora sono contento. Ho scoperto il furbo; non son

chi sono, se non mi vendico. (parte.

Fine dell' Atto Quarto.



# ATTO QUINTO.

SCENA PRIMA.

La prima camera. Notte, tavolino con lumi.

## Placida fola.

Pla. Polibile, che mio marito abbia fatto una cosa fimile? Ch' egli abbia fatto banchetto in casa di nascotto di sua moglie? Ma la robba dell'ofte, che era nell'armadio .... Eppure ancor non lo polfo credere. Vi può esere qualche inganno. Eh! qual' ingano? L'ingano è il mio, perchè amo troppo quelt'ingrato, quelto perfido, che ha avuto coraggio di maltrattarmi, e accusar me di maliziosa, e bagiarda. Dovrei odiarlo per questo. Ma non posto i Gli voglio bene. Ecco qui è andato fuori di casa senza dirmi niente. Sapera, ch'i oera sdegnata, e non s'è curato di Venirmi a pacificare. Dovrei sempre più riritarmi contro di lui, ma non posto. Non vedo l'ora, ch'ei torni a casa per abbracciarlo. Si per gridargli, e- per abbracciarlo. (f batte alla porza). Battono, Rediamo chi e. 2006. (apre.

## S.C.ENA II

## Pandolfo, Coftanza, e la fuddetta.

Pan. Duon gierne, fignora Placida.,

Pla. Serva umiliffima, fignor Pandolfo, serva sua fignora Costanza.

Coft. Si, si, sono in collera con voi.

Pla. Perchè, fignora, che cosa le ho fatto?

Pan. Ha dispiaciuto a mia figlia, ed a me, che oggi

non abbiate potuto passar la giornata con noi.

Pla. In verità, vi giuro, non ne sapeva niente. Se sa-

peste quanto ho gridato con mio marito.

Coft. Tre volte vi abbiamo mandati a chiamare.

Plu. Afficuratevi sull' onor mio, che non ho saputo niente. Figurarfi era da mia madre, sarei corsa a casa

te. Figurarii era da mia madre, sarei corsa a casa immediatamente.

Pan. Se ci hanno detto, che eravate da voltro compare

Bernardo per affari del vostro negozio.

Pla. Mio marito era dal compare, o almeno mi ha dato
ad intendere, che vi è stato. Io era da mia ma-

dre, ve. l'assicuro.

Cof. Il signor Gottardo gentilistimo, si diletta dunque di
dire delle bugie.

Pla. Qualche volta.

Pan. Non posso dirvi , quanto mi è dispiacinto la priva-

zione della voltra compagnia. Sapete quanto vi amo tutti due, marito e moglie egualmente. Si tratta un giorno di pranzare infieme, vengo a posta, e non posso avere questa consolazione.

Pla. In verità, ne sono mortificatiffima, e domani doveva venir da voi per farvi le scuse di mio marito.

Pan. Basta, non ci è bisogno di altre scuse, poichè vostro marito ha voluto compensarci, e ceneremo insieme questa sera.

Pla, Qui da noi?

( con allegria .

Pan. Sì, da voi.

Pla. Cenerete da noi? (a Cost. con allegria. Cost. Si, e mi aspetto, che ci burliate anche questa sera.

Pla. Oh cosa dice mai! sono troppo sensibile a quest' onore. Mio marito dunque vi ha invitato a cena da
noi?

Pan. Sì, mi ha scritto un viglietto, mi ha pregato a venire con mia figliuola, ed io benchè la sera non fia solito flar fuori di casa, son venuto acciò non creda, che me ne abbia avuto per male questa mat-

Pla. Voi fiete la stessa bontà. Ecco la prima cosa ben fatta da mio marito.

Pan. Mi dispiace solamente la doppia spesa, che dovrà fare. Ha fatto la spesa del pranzo. Ora fi carica anche della cena.

Pla. Come fignore! lo sapete anche voi, che mio marito ha dato pranzo?

Pan. Oh bella! in casa sua chi ha da dar pranzo, se non è dato da lui?

Pla. (Ah indegno! e me lo voleva nascondere!) (da fe)
E sapete, chi foliero i commensali? (a Pand.

Pan. Si, vi era il fignor Agapito. E vi era .....

Pla. Vi era Agapito?

Pan. Vi era certo, e vi era .... Non mi ricordo bene:

La Burla retrocessa ec. D Cost.

Coft. Il fignor Celio, il fignor Leandro .....

Pla. Bravi, pulito, Tutta gente, che viene a mangiare le cofte a mio marito, e poi fi burleranno di lui. Son certa, che da tutti quelli, che oggi hanno qui pranzato non c'è da sperare un bicchier d'acqua, se se ne avesse bisogno.

Pan. Da tutti ?

Pla. Oh da tutti. Io non eccettuo nessuno.

Pan. 10 credo, che di me non vi possiate dolere ?

Pla. Eh non parlo della cena; parlo del pranzo.

Pan. Ed jo vi parlo del pranzo.

Pla. Ma voi non c'entrate con quei del pranzo.

Pan. C'entro beniffimo, perchè io, e la mia figliuola abbiamo pranzato con loro.

Pla. Dove?

Pan. Quì.

Pla. Quando?

Pan. Oggi .

Pla. Oggi avete pranzato qui tutti due? (a Cost. Cost. Che maraviglie ridicole! perchè cosa ci avete fatte

voi tante scuse?

Pla. Perchè mio marito mi aveva dato ad intendere, che si aveva sottratto da ricevervi con un pretesto .....

Pan. No, no, ci ha dato da mangiare magnificamente col solo dispiacere di effer privi della vostra, e della sua compagnia.

Pla. ( Io non capisco niente ; io non so , perchè mio marito abbia voluto nascondermi questo definare. )

Pan. Quel che mi raccomando è di sollecitare la cena, più che potete, perchè io non sono avvezzo a far rardi.

Pla. Io non so che dire. Mio marito non mi ha detto niente. Quando verrà sentiremo. Favoriscano intanto d'accomodarfi.

Pan.

Pan. Nell'altra camera avete una poltrona eccellente .

Pla. Vuol passare nell'altra camera?

Pan. Oh sì, mi piace quella poltrona.

Pla. E se venisse il signor Leandro, mi addormenterei saporitamente.

## S C E N A III.

## Placida, e Roberto.

Rob. Kiverisco la figuora Placida

Pla, Serva sua.

Rob. C'è il fignor Gottardo?

Pla. Non c'è, ma stara poco a venire.

Rob. Se vi contentate, l'aspetterò.

Pla, Sculi. Ha degli interessi con mio marito?

Rob. Niente affarto, ma egli è pieno di bontà per me; mi ha invitato quelta mattina a peranto da lui. Cl. sono stato, e non ho avuto il piacer di vedere, nè lai, nè voi. Ortà andando al casse, ho revato un suo cortese biglietto, con cui mi dice, che tutta la compagnia di quelta mattina sarà a cena quelta sera da lui, e mi prega di effer della partira.

Pla. Mi dispiace, che mio marito non è in casa, e non mi ha lasciato alcun' ordine .....

Rob. Non importa, lo aspetteremo. Avrò l'onor di godere della vostra amabil compagnia.

Pla. Ella mi onora troppo. lo non ho alcun merito ..... Rob. Probabilmente verrà anche il fignor Pandolfo, e la fignora Coftanza.

Pla, Anzi, sono di già venuti.

Rob. E' venuta la fignora Costanza? (con movimento. Pla. Si fignore.

Rob. E dov'è? Dove è?

( con premura .

Pla. In quella camera;

D 2 Rob.

Rob. Con permissione. (vuol correre in camerd. Pla. Signore. Una parola in grazia. (lo trattiene. Rob. Scusate. (tornando indietro qualche passo.

Pla. Ella mostra una gran premura.

12

Rob. Oh si veramente ......

Pla. Per il fignor Pandolfo, o per la fignora Gostanza?

Rob. Oh potete ben figurarvi ..... (fcherzando.

Pla. Passano di buona corrispondenza?

Rob. Perfettamente. Ero in dubbio, ma questa mattina grazie a quel desinare, di cui non mi scorderò mai, ho afficurato la mia felicità.

Pla. E il fignor Pandolfo lo sa?

Rob. Non lo sa ancora, ma lo saprà.

Pla. Ma fignore, ella vede, che non conviene.

Rob. Zitto, per carità, so quel, che volete dirmi, son galant' uomo. Voi fiete giovane, ma sapete che cosa è amore.

Pla. Vi dico signore (battono alla porta). Gran battere, che si sa a questa porta. (va per aprire, e (Roberto corre in camera.

## S C E N A IV.

Placida, poi l'Ofte, e Garzoni con ceste di biancheria ec.

Pla. (A Pre la porta, e si volta, e non vede Roberto). Ah l'impertinente si è cacciato in camera.

Offe Servitor umiliffimo.

Pla. Siete qui un' altra volta.

Ofte Questa sera non dirà, che m' inganno. Il fignor Gottardo medesimo

Pla. Lo so, lo so.

Ofte Manco male. Permette, che i miei garzoni comincino ad apparecchiare la tavola? Pla. Sì, facciano pure.

Ofte Entrate, già sapete la camera. ( Garzoni entrano in camera ). Sono venuto io stesso ad accompagnarli, acciò non vi siano equivochi.

Pla. Ma fi può sapere chi vi ha ordinato questa mat-

Ofic Perdoni. Ho d'andare a terminare la cena. Tornerò qui, e la soddisferò intieramente. (parte.

### S C E N A V.

## Placida fola.

Pla. Comincio ora a capire la ragione , per cui mio marito mi ha tenuto nascolto quello definate. Egli è flato sedotro da qualcheduno, e i ha fatto appolla per tener mano a quelli amori fra il fignor Roberto, e la fignora Coftantaa. Sa, che i onno II arrei sofferto, e mi maraviglio di lui, che lo soffra, e quando viene mi sentirà. Eccolo qui a tempo.

### S C E N A VI.

## Gottardo, e la fuddetta .

Got. OH eccomi qui. (allegro. Pla. Venga, venga, fignore, che viene a tempo. Got. Non islate più a taroccare, che ora vi conterò tut-

ta la faccenda, com'è.

Pla. Non vi è bisogno, che me la raccontiate, che la so

meglio di voi. Got. Sì. Sapete dunque l'impertinenza, che mi ha fatto

Agapito?

Pla. Che Agapito? Qui non c'entra Agapito. Siete voi,

La Burla retrocessa ec.

D 3 che

che tenete mano a delle tresche illecite, a degli 1. mori sospetti.

Got. Io?

Pla, Oh non fate l'idiota, che il fignor Roberto mi ha detto tutto. Ei vi ringrazia del comodo, che gli avete dato stamane di amoreggiare la signora Costanza, senza sapura di quel buon nomo di suo pa-

Got. Anche questo di più? Maladetto Agapito!

Pla. Ma voi volete gettar la colpa sopra di Agapito.

Got. St. è egli, che mi ha cambiato la chiave; che ha dato qui da pranzo in mio nome, che mi ha fatto quasi precipitare con l'oste, ma lascia fare, che ho trovato io la maniera di vendicarmi.

Pla. Sia quel, che esser si voglia; in casa nostra non si ha da soffrire una fimil tresca e non la voglio affolutamente. Ecco in quella camera vi è già il fignor Pandolfo, e la fignora Costanza.

Got. Sono di già venuti?

Pla. Si, ed è venuto subito quel ganimede del fignor Roberto, e si burla di me, e si burla di voi, e si burla di quel povero vecchio del fignor Pandolfo, e fa l'amore colla fignora Costanza, e in casa nostra è un' insulto, è un' indegnità, è una vergogna.

Got. Zitto: non fate rumore, che la cosa durerà poco. Pla. Che non faccia rumore?

Got. E' venuto altri?

Pla, E' venuto l'ofte; e vi sono i garzoni in camera, che preparano la tavola. Ma io affolutamente non voglio in casa mia dar da cena, a chi si besta di noi . e voglio andare in quelto momento a scoprire ogni cosa al fignor Pandolfo. (in atto di partire .

Got. No, venite qui; aspertate.

Pla. Oh lo voglio fare. Non mi terrebbero le catene. ( entra in camera.

SCE-

### S C E N A VII.

## Gottardo, poi Leandro.

Got. L'Accia quel, che diavolo vuole. Mi dispiace che va a pericolo di difturbare la cena. E se non fi fa la cena, perdo la metà del gufto, che mi ho preparato.

Lea. Si può entrare?

Got. Favorisca.

Lea. Sono molto obbligato alla bontà, che avete per me.

Ho ricevuto un vostro biglietto .....

Got. Sì fignore. Ma mi ha favorito a pranzo. Non ho potuto godere la sua compagnia, e mi sono procurato, un tal' onor questa sera.

Lea. Voi mi obbligate infinitamente.

Got. Andiamo a trovare la compagnia ..... Ma vengono qui : aspettiamoli .

### S C E N A VIII.

Pandolfo , Costanza , Roberto , Placida , ed i suddetti .

Rob. CAro fignor Pandolfo, vi domando perdono. Scusate l'amore .....

Pan. E se voi avete dell'amore per la mia figliuola, perchè non trattare da galant'uosno? Perchè non dirmelo, senza fare di tai scondagne?

Rob. Confesso, che ho fatto male; ma il desiderio di assicurarmi prima della sua inclinazione .....

Cost. Deh caro padre, compatitemi, ed abbiate pietà di

Pan.

Pan. Disgraziata! meriteresti ..... E voi signor Gottardo . voi date mano a fimili impertinenze?

Pla. Gliel' ho detto anch' io, l' ho rimproverato anch' io. Got. Credetemi fignor Pandolfo, che io non ne so niente.

## E N A IX.

## L'Ofte, e detti.

Offe Dignore, son venuto a vedere, quando comanda, ch' io abbia l'onor di servirla.

Got. E' tutto all' ordine?

Ofte E' tutto pronto.

Pan. Con vostra buona grazia, io voglio andermene: animo andate innanzi.

Got. Caro fignor Pandolfo, non mi dia quelta mortificazione.

Pan. No , voglio andarmene.

Pla. Via fignor Pandolfo, già ora tutto è scoperto, ci favorisca restare.

Pan, Vi ringrazio d'avermi illuminato, ma voglio andarmene .

Lea. Favorisca, ho da fargli sentire un sonetto.

Pan. Non ho volontà di dormire.

Rob. Per grazia fignor Pandolfo . Pan. Mi maraviglio di voi.

Coft. Ah caro padre, per la vostra unica figlia, per la voftra cara Costanza, che ama è vero il fignor Roberto, ma lo ama onestamente, e spera di amarlo, col vostro consentimento ; deh restate, deh non mi date una sì dura pena, non mi fate piangere per carità.

Pan. Bricconcella! (non ho cuor di mortificarla.) Tu sai

s' io ti amo, s' io merito di essere mal corrisposto. Via non piangere, che resterò.

Tutti (Fanno allegrezza.)

Oste Vado a preparare i piatti. (in atto di partire.

Got. Aspettare. Quanto avete d'avere del pranzo di
quelta mattina?

Ofte Ella lo sa. Trenta paoli.

Got. E' giusto, che siate pagato, e vi voglio pagare. Oste No, c'è tempo. Pagherà tutto in una volta.

Got. Fermatevi, che vi voglio pagare: (tira fuori una borla). Eccovi trenta paoli.

Ofte Obbligatissimo alle sue grazie. (vuol paritre.
Got. Ascoltate. Quanto importerà la cena di questa sera?

Ofte Sono sei, trenta sei paoli.
Got. Voglio darvi i trenta sei paoli.

Ofte Ma, no, mi scufi. Paghera dopo.

Got. No voglio darveli prima . ( mette mand alla borfa. Ofte Come comanda.

Pan. Mi dispiace, che vi costi questo denaro.

Got. Eli niente, io sono un' uomo generoso, corrivo.

Pla. (Io non capisco questa nuova liberalità di Gottardo.)

## SCENA ULTIMA.

## Agapito, e detti.

Agd. DErvitor di lor fignori. ( agitato, confuso, e cer-(cando cogli occhi que, e la se vede la sua chiave. Fan. Cosa c'è fignor Agapito? Cosa avete? Mi parete molto confuso.

Aga. Signore .... Vi dirò .... Ho perduta la chiave della mia porta di casa .... Sono stato qui, e mi preme di ritrovarla .

Got. Avete perduta una chiave?.

Aga. Signor st. una chiave.

( fdeenato. Got. Io ne ho trovata una. Sarebbe questa per avven-

Aga. ( Prendendo la chiave can dispetto, e con ira. )

Sì, è questa; ma cospetto di bacco! mi arriva un' accidente terribile. Sono andato a casa, ho fatto aprire da un fabbro, e non ho trovato il mio orologio, che aveva lasciato attaccato al letto.

Got. Non c'è altro di male?

Aga. Con questa chiave, che ho qui perduta, non so, cosa pensare, e se l'orologio non fi trova .....

Con Un monrento di quiete, e l'orologio fi troverà ? Signor ofte, voi avete aveto da me trenta paoli per il pranzo di questa mattina.

Ofte. E' veriffimo.

Got. Eccovi ora quarantadue paoli per la cena di questa sera, poichè il fignor Agapito ci favorirà della sua compagnia. ( conta il danaro all' ofte .

Ofte Va benissimo .

Got. Signor Agapito, tenete questa borsa; qui dentro vi sono venti otto paoli, che è il resto di dieci scudi, Andare dal caffettiere vicino, e dateoli dieci scudi. e vi darà l'orologio vostro, che tiene in pegno. e voi ayrete l'onore di aver pagato il pranzo, e la cena.

Aga. Come! questa è una baronata :

Pla. Mi maraviglio di voi . Mio marito ha ragione, e imparerete a venir a burlare i galant'uomini.

Pan. Va bene, vi sta bene, e non potete parlare.

( ad Agapito . Rob. Io vi sarò obbligato di tutto, e principalmenre di avermi fatto la strada per ottenere la mia cara Coftanza. ( ad Agapito .

Cost. Sì, il mio caro padre è contento, ed a voi avremo l'obbligazione. ( ad Agapito . Lea.

- Lea. Ed io egualmente, per esser stato a parte della vostra bella invenzione. (ad Agapito.
- Got. Voi mi avete onorato di una burla spiritofiffima, ed io mi ho creduto in debito di darvi il contraccambio. (ad Agapito.
- Aga. Non so che dire, sono stordito, mi sta bene, e mi consolo, che i poveri msei danari abbiano prodetto un sì bel matrimonio.
- Ofte Signori la cena è pronta. L'anderò a prendere se volete.
- Goi. Sì andate, e noi frattanto ci metteremo a tavola, ed augureremo la felice notte a tutti questi fignori.

Fine della Commedia.

236152



## NOI RIFORMATORI

## DELLO STUDIO DI PADOVA.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvatione del P. Fr. Gio. Tommaso Mascheroni Inquissor General del Santo Ossisto di Venezia nel Li, bro intitolato: Le Commedie di Carlo Goldoni e.c. non vi esse cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e Buoni Costumi, concediamo Licenza ad Antonio Zatta Stampator di Venezia che possi esse l'estampato, ossistenta di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 20. Aprile 1786.

( Andrea Querini Rif. ( Pietro Barbarigo Rif.

( Francesco Morosini 2.º Cav. Proc. Rif.

Registrate in Libro a Carte 188. al Num. 1709.

Giuseppe Gradenigo Segr.

20. Aprile 1786.

Registrato a Carte 134. nel Libro esistente presso gli Illustrissimi ed Eccell. Sig. Esecutori contro la Bestemmia.

Giannantonio Maria Cossali Nod.







